

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

bush 3

47



858 C29de

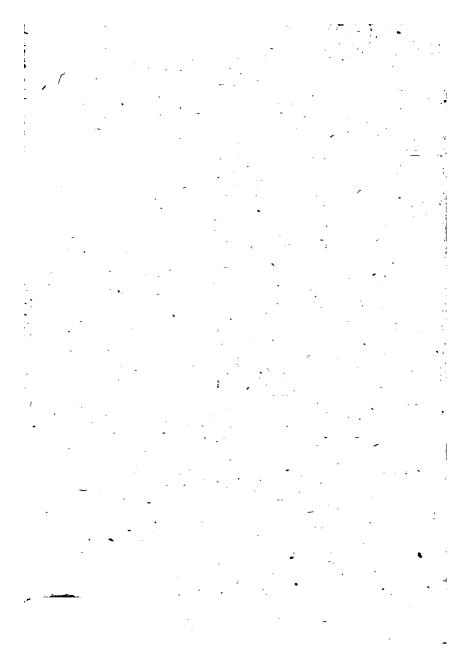

#### DELLE

## LETTERE

D E L

COMMENDATORE

## ANNIBAL CARO,

SCRITTE A NOME

DEL CARDINALE

## ALESSANDRO FARNESE,

DIVISE IN TRE VOLUMI, .

ed ora la prima volta pubblicate,

VOLUME PRIMO.



IN PADOVA. CIDIOCCLXV.

APPRESSO GIUSEPPE COMING.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

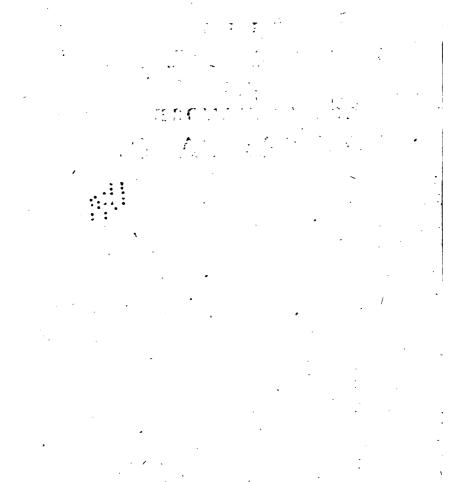

AL NOBILE, E GENEROSO

SIGNOR CONTE

## CLAUDIO MUSSATO PATRIZIO PADOVANO

Angelo di Giuseppe Comino.



E BENE le Opere degli eccellenti Scrittori, Nobile, e Generoso Signor Conte, non abbisognano dell' altrui

protezione per refistere ai rabbiosi morsi dell' invidia; addiviene però bene spesso per molte cagioni che n'abbian bisogno coloro, i quali fi accingono a pubblicarle. Perchè dovendo uscire de' miei torchi la prima volta tre Volumi di Lettere inedite del Commendatore A N-NIBAL CARO, gl'indirizzo al chiarissimo vostro nome, acciocchè sotto l'ombra del vostro favore non pur vada esente dalle altrui censure la mia diligenza, ma trovi ancora presso alle genti gradevole accoglimento. E certo, se i morti niente curano delle cose loro lasciate di qua, dovrà sapermi grado

do l'Autore di queste Lettere, che sotto gli auspici vostri io le mandi alla luce. Non parlo della nobiltà del vostro Casato, ch'è tra' più antichi e più splendidi di questa Città; nè della gloria de' vostri Antenati, de'quali si può dire proprio e speziale retaggio l'amore verso le lettere, com' è chiaro fin da quel tempo che, spenta la barbarie de' rozzi secoli per opera del vostro Albertino, sono rinate in Italia. Io considero solamente que' pregj che sono proprj di voi, e ne' que'i niuna parte puote aver la for⁺ : perchè nascer di chiara stirpe, e di lodati Maggiori è

conceduto a molti; ma voi, ciò che pochi fanno, ne imitate gli esempj, e ne accrescete la gloria. A tutti è noto che coltivaste sempre le buone lettere, e le promoveste in altrui, e massimamente ne' dignissimi vostri Figli, i quali camminando sull'orme vostre sono giunti ad esercitarsi con molta lode nell' Oratoria, e Poetica facoltà. Quindi fu che, accoppiando voi coll'eleganza delle ornate parole fagacità di configlio, e maturità di giudicio, ne' più ardui e difficili avvenimenti dalla Magnifica vostra Patria foste adoprato; e non altrimenti che fatto s' abbia in gravis-

fimi affari il Commendator, CARO a pro de' Farnesi padroni suoi, voi a vantaggio di lei la destrezza dell' espressioni colla sottigliezza de'trattati, quanto permise la condizione de' tempi, con lodevole zelo felice mente impiegaste. E in cotesti vostri maneggj, oltre le qualità già toccate, vi giovarono affai la piacevolezza del tratto, e le gentili, e liberali maniere, le quali alle nobili e signorili persone oltremodo caro ed accetto vi rendono, e dall'altre vi procacciano stima grandissima, ed osservanza. Ma non com-. porta la singolare vostra modestia ch' io entri a lodarvi come potrei; laon-

laonde, per non darvi noja, mi veggo astretto a tacere di molte cose, che tornerebbero a vostra commendazione. Resta che divotamente vi preghi a ricevere volentieri l'offerta di quest'Opera che vi presento: di che non mi lascia dubitare la vostra cortesia, e la premura, che nudrite nell'animo, dell'avanzamento delle buone arti. Graditela come un picciolo testimonio del mio riverente ossequio verso di voi, e accoglietemi benignamente sotto lo scudo della vostra autorevole protezione.

### PREFAZIONE.

On è cosa da mettersi in dubbio la utilità che si trae dalle Raccolte di Lettere di eccellenti Scrittori, o si voglia considerare lo stile in cui elleno furon dettate, o la materia, cioè le cose in esse contenute. E per ciò che riguarda lo stile, osservano dottissimi uomini. che a ben intendere qualunque idioma, e a persezionarsi nel possesso di quello, giova mirabilmente l'assidua lettura dell' Epistole; conciossiachè per la infinita varietà delle voci, delle frasi, e de' modi di favellare chiamar si possano a buona equità una gran conserva de tesori delle lingue in cui sono scritte. Ne sa mestieri qui di provare quanto convenga alle studiose persone di ben sapere la propria lingua: o quanto vadano errati coloro che stimano un perdimento di tempo, o cosa da fanciulli, il darsi all'imitazione de'lodati Scrittori per dettare una buona lettera; giacchè non mancano gravissimi Autori che di ciò espressa-

#### x PREFAZIONE.

mente hanno scritto. Per quello poi che appartiene alle cose, che fanno il suggetto delle Lettere, non si potrebbe senza molte parole esprimere il grande vantaggio che ne deriva. Imperciocchè potendosi col mezzo delle Lettere acconciamente trattare qualsivoglia argomento , anche de' più gravi e scientifici, ognun vede l'ampiezza, e la varietà delle cose che abbracciano, e quanto di utilità si può attignere a questo fonte. Oltracciò essendo l' Epistole quasi una immagine dell' animo di chi le scrive, come le chiamò Demetrio, non altronde che da esse si ritraggono con certezza i costumi, e le inclinazioni, gl'ingegni, e gli studj, le virtù, e i difetti degli Scrittori : ciò che giova sapere, avvegnachè cotali notizie non riguardino vili ed oscure persone, ma celebri e rinomate o per dottrina, o per luminosi ufficj ed impieghi. E non solamente la Storia Letteraria mediante le Lettere lustro e accrescimento riseve, ma la Civile altrest ne resta maravigliosamente illustrata e schiarita. Chi non sa quante recondite notizie ci banno elleno conservato, appartenenti a guerre, a paci, a trattati e maneggi politici, le qua-

li ne' volumi degli Storici indarno si cercherebbero? Imperciocchè non di rado avviene che per alcuni giusti riguardi certe particolarità dagli Scrittori di Annali, o di Storie sieno taciute, e massimamente da quelli che prendono a scrivere le cose de' tempi loro: la qual circonspezione e riserva non usano gli Scrittori delle Lettere, che avvisandosi di parlare familiarmente co' loro più cari amici, tutti i segreti disvelano del loro cuore. Servano di esempio, per tacere dell'altre, le pistole di Cicerone ad Attico, che tante importanti notizie per la Storia Romana ci somministrano, per guisa che poco rimane a desiderarsi da chi le legge intorno la storia di que' tempi, come offervò Cornelio Nipote (1).

Ora tutti gli accennati vantaggi a mio giudicio, anzi a molto miglior del mio, si possono avere dalle Lettere, che adesso per la prima volta vi si presentano. Sono elleno scritte, come appresso si proverà, dal Commendatore Annibal Caro, illustre Letterato del secolo XVI. non già a

<sup>(</sup> z ) Nella Vita di Attico num. xv 1.

nome suo, ma del Cardinale Alessandro Farnese, a' cui servigj lungamente si stette nell' ufficio onorevole di Segretario. Già sono di parere i più dotti Critici che, fra quanti a quella stagione in questa maniera di componimento si esercitarono, non abbia il CA-RO chi lo superi, e forse chi nè meno l'agguagli: essendo il suo stile, come ognun sa, facile, vario, affettuoso, e gentile, e, dove uopo il richieda, sparso di colori, di lumi, di facezie, di motti, senza partirsi mai dalla sua natural chiarezza e facilità. La qual naturalezza, e, diremmo quasi, felice sprezzatura assai più si rende osservabile in queste Lettere che nelle Familiari del medesimo Autore; perchè le Familiari, che il CARO teneva per cose sue, le ripulì, e le liscid quanto seppe; e lascid lo altre nella nativa loro semplicità. Non è però da temersi che così, come sono, senza lisci, e senza certi ornamenti, abbiano a piacer meno dell'altre: anzi sono d'avviso che non pochi si diletteranno assaissimo della naturale eloquenza con cui sono dettate; riconoscendovi per entro certa-franchezza più lontana ancora da ogni maniera di affettazione che non è nelle Familiari, e più

per avventura imitabile nel moderno uso di scrivere. Ma ciò che rende assai più pregiabile questa Raccolta di Lettere è, per vero dire, la materia che contengono, cioè i gravissimi negozi, de' quali in esse si favella. Imperciocchè sebbene ve n' ha molte che alla classe delle Familiari appartengono, e per conseguenza possono parere di poca importanza, nondimeno la maggior parte si riducono al genere delle ferie, di quelle cioè che, secondo la divisione di Giusto Lipsio (1), talora le cose pubbliche, e talora le cose private riguardano. Ora se si consideri chi fosse il Cardinale Alessandro Farnese, a nome del quale furono scritte, e qual grandezza d' animo egli abbia avuto del pari nella prospera che nell'avversa fortuna; innoltre si ponga mente ai gloriosi ufficj sostenuti da lui nel Pontificato di Paolo III. suo Avolo, e de Papi che gli succedettero s non si avrà difficultà a concedere che i privati affari di lui debbano interessare la curiosità di chi legge, massimamente che d'ordinario vanno congiunti con quelli del Prin-

<sup>( 1 )</sup> Lipf, in Inft. Epift.

cipe Ottavio suo fratello, Duca di Parma, Delle cose pubbliche poi non occorre parlare, perchè ognuno ne scorge da se la importanza, e l'utilità. La Storia del Concilio di Trento, e delle guerre succedute in Italia da' tempi di Giulio III. fino all' assunzione di Pio IV. troverà in queste Lettere alcune circostanze di fatti e d' avvenimenti, ond'effer meglio illustrata; e per ciò che riguarda i Conclavi per l'elezione de' Papi, avranno i leggitori di che soddisfarsi nel sincero racconto di alcune particolarità, o non venute a contezza di chi ne scrisse le Relazioni, o per qualche fine politico trasandate. In fatti il Cardinal Pallavicino ebbe sotto degli occhi queste medesime Lettere : a lui comunicate dal Card. Girolamo Farnese (1), e ne sece grand'uso nel tessere la Storia del Concilio di Trento; ma non credè di dover trasmettere alla notizia de' posteri tutte le segrete memorie, che in quel Registro patea ripescare.

Ma venendo alle ragioni per le quali si prova esser uscite le presenti Lettere della penna

<sup>( 1 )</sup> Vedi la Storia del Conc. lib. xi11. cap. x1.

penna di Annibal Caro, sappiamo primieramente da Giovambatista nipote di lui, ch' egli aveva nelle mani le Lettere di Negozi scritte dal zio a nome de' suoi Padroni, e che con suo dispiacere forzato era di ritenerle presso di se fin'a tanto che col pubblicarle non si pregiudicasse al servizio loro (1). Qual si fosse poi la cagione, nè da Giovambatista, nè da Lepido (2) fuo fratello, nè da altri furono pubblicate 3. da poche in fuori scritte a nome di Pierluigi Farnese, che sparse qua e là in varj libri, furono raccolte dal diligente e benemerito Antonfederigo Seghezzi, e collocate nel Terzo Volume delle Familiari (3). Se son che pochi anni sono un' altra picciola porzione di esse usci alla luce de torchi Cominiani, tratta da un Codice MS. della Libreria de' N. N. H. H. f. Niccolò, e f. Pietro Contarini (4). E qui si dee avver-

( r ) Vedi la Dedicazione delle Familiari al Cardinal di Correggio.

<sup>( 2 )</sup> Morto Giovambatista, Lepido suo fratello dedicò al Card. di Comó il Vol. II. delle Familiari del zio.

<sup>(3)</sup> A c. 99. e fegg. dell'Edizion Cominiana.
(4) Vedi la lettera premessa alle Trensa Lettera de Negorj ec. appresso Giuseppe Comino MDCCXLIX,

#### xvi PREFAZIONE.

tire che di quelle trenta Lettere di Nego. zi , le quali portano in fronte il nome del CARO, e sono da tutti riconosciute per sue, ve n' ha due nel nostro MS. cioè la XIX. e la XXI. (1): anzi vi si legge anche quella indiritta al Principe di Spagna ch' è la 63. del Terzo Volume delle Familiari (2). Si aggiunga che le date de' tempi, e de' luoghi notate in queste Lettere inedite si accordano appuntino colle cira costanze segnate nella vita del CARO. Comincia il nostro Registro l' Ottobre del MDXLVII. nel qual anno appunto s'acconciò il CARO col Cardinale Alessandro Farnese per Segretario (3); e termina nel MDLXII. Ma è da notarsi che il Cardinale andd in Francia nel Settembre del MDLII. ed ivi si fermò due anni, nel quale intervallo il CARO si ristette in Italia, come si raccoglie dalle sue Familiari; e perciò non si banno nel nostro Co-

<sup>\$ 1 )</sup> Sono la 3. e la 41. nel III. Volumo che ora pubblichiamo.
(2) La 70. nel I. Volume.

<sup>( 3 )</sup> Vedi la lettera 171. del Vol. I: delle Fami-

#### PREFAZIONE. xvii

dice lettere di quel tempo. Parimente non ve n' ba alcuna dal Dicembre del MDLIV. fino dopo la metà di Aprile dell' anno seguente; perchè il Farnese era andato alla sua Legazion d'Avignone; e il CARO, colpa forse delle sue indisposizioni ( 1 ), non era partito de' contorni di Roma. Ma, essendo nata la rottura tra Paolo IV. e il Re Cattolico Filippo II., il Cardinale si ricoverd a Parma, e condusse seco il Commendatore, e lo tenne presso di se dall' autunno del MDLVI. fino alla morte di quel Pontefice succeduta addi 18. d' Ago-Ro MDLIX. Quindi è che nel nostro Codice le lettere nel Settembre del MDLVI. cominciano aver la data di Parma, come altresì le Familiari nell' Ottobre del medesimo anno (2). Innoltre si ritrae dalle Familiari che nel Maggio del MDLIX. il CARO dimorava in Civitanova sua patria (3), vale a dire molto lontano.

<sup>(</sup>x) Vedi la lettera 43. del Vol. II. delle Familiari.

<sup>( 2 )</sup> Vedi la lettera 59. del Vol. II.

<sup>( 3 )</sup> Vedi la lettera 119. e fegg. del Vol. II.

#### zviii PREFAZIONE.

dal suo Padrone: ed ecco perchè nessuna lettera nel nostro MS. porta la data di quel tempo. Essendo però il Cardinale tornato a Roma per la elezione del nuovo Papa verso la fine di Agosto, anche Annibale vi ritornò : e così le Familiari , come le nostre inedite di nuovo si segnano colla data di Roma. Ora, sapendosi altronde indubitatamente che il CARO era Segretario del Farnese, chi non vede che questa perfetta corrispondenza de' tempi e de' luoghi tra le Familiari, e le nostre, è un buono argemento per determinarci a credere che e l'une e l'altre sieno dettate da un medesimo Autore, tanto più che alcune del nostro MS. sono fuor d'ogni dubbio scritte da lui? Anche l'età medesima del Codice ch' è de' tempi del CARO, e il luogo eve si conservava, cioè Parma, dove faceano residenza i Farnesi, danno qualche peso alla nostra asserzione. Fu esso in prima della illustre Famiglia Cantelli, finita la quale, e succeduto all' eredità il Signor Marchese Alfonso Bevilacqua di Ferrara, fu ritrovato in un vecchio armadia: l'ebbe poscia in dono il Ch. Signor Dottor Giovannandrea Barotti , Ferrarese , letterato

#### PREFAZIONE. xix

d'illustre sama, e per le varie sue Opere, e per quelle degli altri da lui illustrate, od egregiamente difese, dignissimo d'ogni lode. Molte e diverse correzioni d'altro carattere, che non è quello del copiatore, s' incontrano qua e là nel suddette Registro : le quali, secondoche per le diligenti offervazioni fatte inclina a credere l'intelligentissimo Signor Barotti, sono per avventura di mano del CARO. In fine si offervi che qualunque volta si nomina il CARO in queste Lettere ( e cid è parecchie volte) sempre vien nominato senza veruno aggiunto di lode : e verisimilmente, attest i suoi meriti, doverebbe essere altrimenti, se non egli, ma altri le avesse scritte. Di grazia si legga fra l'altre la lettera al Doge di Venezia, ch'è la LXXXII. del II. Volume: e si consideri primamente con quanta moderazione egli parla di se: poi diasi un' occhiata alla lettera XIV. e alle seguenti del II. delle Familiari, ove tratta della sua lite con Monsignor Giustiniano; e neghi chi pud, non essere e quella e queste d' uno stesso Scrittore. Ove perd il nostro giudicio dalle accennate conghietture avvalorato non fosse, non pertanto cre-

deremmo di non errare, attesa la grande rassomiglianza dello stile di queste Lettere con quello tenuto dal CARO nello scriver le sue. Quella gentil facilità, quell' ingenua franchezza che vien tenuta particolar dote di lui, e quella elegantissima varietà di concetti non meno che di parole, si scorge a maraviglia in queste Pistole, come sopra s' è toccato : anzi chi vorrà leggerle posatamente, e confrontarle colle Familiari di lui, vi troverà alcune voci, frasi e maniere di favellare così proprie del CARO, che tosto ne lo gridano autore. Io potrei recarne parecchi esempi; ma questi non basterebbono a persuaderne certe persone sofistiche e cavillose; per le altre sono soverchi.

Ora dirò brevemente della diligenza da me usata in questa Edizione. In primo luogo ho ricorretta l'antica ortografia, e ridotta all'odierno uso di scrivere: poi ho disposte le Lettere in tre Volumi secondo l' ordine de' tempi, numerandole per comodo di chi volesse citarle: per ultimo ho creduto bene illustrarle con alcune brevi annotazioni a piè delle pagine, o per la più facile intelligenza di molti passi, o per appaga-

#### PREFAZIONE. xxi

pagare la curiosità de' lettori intorno la condizione delle persone per entro ad esse nominate. Le XXX. Lettere di Negozj, che già dal Comino furono stampate a parte, si sono inserite in questa Raccolta, ove per ogni ragione doveano aver luogo: e in fine del III. Volume si sono aggiunte due Lettere scritte dal CARO al celebre Pier Vettori a nome del Farnese, le quali trascritte in una insigne Biblioteca di Roma mi comunico benignamense il Ch. Signor Abate Pier-Antonio Serassi di Bergamo, della cui erudita corrispondenza grandemente mi pregio. Ciascun Volume s' è corredato di due Tavole, una de' Suggetti a' quali furono indirizzate le Lettere; la seconda delle cose notabili lavorata colla maggior esattezza. Resta a desiderarsi che, come ora esce alla luce per comodo e vantaggio degli studiosi sì preziosa derrata delle Lettere, di ANNIBAL CARO, cost da' ripostigli, ove giacciono per avventura neglette, o con troppo di gelosia custodite, sbuchino ancora le altre del medesimo Autore: volendo ogni ragion che si creda averne lui scritto in maggior quantità che non è quella de' tre presenti Volumi. Ma non tutti i possessori

## xxii PREFAZIONE.

di somiglianti tesori hanno l'animo così liberale, come il soprallodato Signor Dottor Barotti : nè tutti i Letterati per giovare altrni s'adoprano con pari zelo e premura a quello, che dimostrò in questa occasione il Ch. Signor Gian - ledovico Bianconi, Consigliere Aulico di S. A. S. Elettorale di Saffonia, e fuo Ministro Residente presso la Santa Sede, non meno illustre per la dottrina, e per le Opere sue, che per essere dignissimo Membro delle più cospicue Accademie. In tanto mi giova credere che dovrà effervi accessa questa Edizione, si per la nouità e pregio delle cose, e si per l'esatta accuratezza con cui fu posta ad effetto. Gradite la nostra industria, e aspettatevi in breve un buon Volume di Lettere inedite del Co. BALDESSAR CASTI-GLIONE dettate con aurea felicità, e contenenti natizie recondite e importantissime di varj Pontificati. Un illustre Prelato della Corte di Roma, riguardevole del pari per la nascita e pegl' impiegbi, che per le doti luminose dell'animo, vuol far quest' onore ulla Stampersa Commiana, che per mezzo de' suoi tarchj escamo dopo due secoli e più alla pubblica luca: onde, ficcome è bene-

### PREFAZIONE. XXIII

benemerita della Repubblica Letteraria per averle dato un' accuratissima Edizione dell' altre Opere tutte di quell' esimin Scrittore, così coll' impressione ancora delle sue Lettere sempre più si renda degna della protezione de' Letterati.



### NOI RIFORMATORI

dello Studio di Padova.

A V EN DO veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Filippo Rosa Lanzi, Inquisitor Generale del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato: Lettere del Commendatore Annibal Caro non più stampate, non v'esser cosa alcuna tontro la Santa Fede Cattolica, e parimente, per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni cossumi, concediamo Licenza a Giuseppe Comino Stampator di Padova, che possa esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 11. Agosto 1763.

(SEEASTIAN ZUSTINIAN Ref.

(ALVISE VALARESSO Ref.

Registrato in Libro a carte 178. al Num. 977.

Davidde Marchesini Segr.

DELLE

## LETTERE

D E L

COMMENDATORE

## ANNIBAL CARO

Scritte a nome del Cardinale

ALESSANDRO FARNESE,

VOLUME PRIMO,

1 kg 24 . 17 Ϋ́ 2 . ٠, ١ € ..



# L E T T E R E

COMMENDATORE

## ANNIBAL CARO,

' Scritte à nome del Cardinale"

## ALESSANDRO FARNESE,

Ora la prima volta pubblicate.

LETTERA PRIMA.

Al Cardinal di Ravenna.

En una de iv. di V. S. Reverendis. resto avvisato di quanto era seguito allora delle cose di Parma. La ringrazio grandemente, e la supplico a continuare in questo amorevole officio, accer-

tandola che mi fa fingolar grazia, trovandomi con quella ansietà, e con quella sospension d'animo ch'ella può considerare. La passata di questo Sig. Figaruola, con la buena intenzion che ne dà, m'è stata di qualche consolazione. Attenderemo ora agli esfetti. Dell' artiglierie sino a quest' ora penso ch' abbia inteso dove sono. Il Colonnello Ascanio scrive che era giunto al Cesenatico, dove era arrivato M. Vincenzo Corto con l' ordine di voi altri Signori. Resta che baci le mani di V. S. Reverendiss. alla quale umilmente mi raccomando. D' Ancona alli ix. d'Ottobre MDXLVII.

#### Al Cardinal di Ferrara.

RINGRAZIO V. S. Illustris, e Rev. degli avvisi che mi dà per la sua de' vi. con le copie incluse, e la supplico si degni te-. nermi ragguagliato di quel che segue; che mi farà di quella consolazione, che da lei medesima si può considerare; trovandomi in questo luogo fuori di strada col dolore delle cose passate, e con incerta speranza dell' avvenire. Aspetto da Roma quel che riesce della buona intenzione, che ci si dà da questo Sig. Figaruola; e dalla S. V. quel che 'l Sig. D. Ferrante arà risoluto col Sig. Duca mio Fratello circa le sospensioni dell' armi. Dell'artiglierie già la S. V. Rev. arà inteso, .che 'l Commissario Vincenzo Corto l'ha trovate al Cesenatico, donde col Colonnello Ascanio si sarà risoluto della miglior via, che hanno a tenere, e del più facil modo di condurle. Altro non m'accadendo, alla

S. V. Reverendiss. ed Illustr. bacio le mani de D'Ancona alli ix. d'Ottobre MDXLVII.

#### Al Duca d'Urbino.

PERCHE' le cose di V. Eccell. sono le medesime che le nostre proprie, ella può facilmente comprendere, che ciascuno di noi desidera a par di lei che sortiscano il debito fine. E questo desiderio sa che io particolarmente la preghi, prima per satisfazione di N. Sig., e di poi per nostro favore sia contenta di lasciarsi vedere a Roma; dove l'affézione che le porta S. Santità, l'osservanza, e l'obbigo che le avemo noi, e l'obbedienza che le debbo io spezialmente, partoriranno quei maggiori effetti che potranno, a beneficio delle nostre cose comuni. E sperando che cil sia di corto, senza più dirle le bacio le mani. Di Roma alli . . . . di Novembre MDXLVII.

#### 4. Al Confessore di S. M. Cesarea.

ANCORA che io son certo, e per lettere del Revendiss. Legato, e d'altri mi si sa restimonio che la bontà vostra sa per se stessa ogni sorte d'ossicio per mantenere S. M. in buona convenienza con N. S. vedendo ora che la riduzione, che si pretende dalla M. Sua, del Concilio a Trento, e i protesti e gli atti che se ne sanno di qua da suoi Ministri,

nistri, hanno ridotte le cose a mal termine. e da temere ancora di peggiore; ricerco da lei la continuazione degli medesimi offici: non perchè faccia bisogno di ficordargliene ma per non mancarne a me medesimo, e al peso ch' io sossegno in un moto di tanta importanza, e di tanto pericolo. E la supplico che sia contenta d'essere insieme con me con tutta la sua prudenza, con l'umiltà, con la verità, e con quanto credito tiene appresso a tanto Principe, a distorlo dall'esecuzione di questo suo pensiero, a mostrarli lo scandolo che può partorire nella Cristianità; lo scrupolo che se ne mette nella religione, e 'l pregiudizio che' se ne sa alla Sedia Appostolica; il disordine poi e 1 travaglio che ne può venire de' tempi prefenti, e la mala disposizione, che se ne lascia a' posteri per l' avvenire. Oltre all'impedimento che ne potrebbe occorrere al corso della grandezza, e della gloria di S. Maestà medefima, ed all'accrescimento, e stabilimento d'essa; movendolo ancora a pietà dell' affanno, che se ne porge in questa ultima sua vecchiezza a N. S., il quale è stato pur sempre buon padre di S. Maestà, e ha di continuo avuta buona mente al bene universale : e n' ha satto più volte dimostrazione con gli effetti in beneficio particolarmente dell'azioni, e della grandezza della Maestà Sua, i quali sono pur noti al Mondo, e degni pure in qualche parte di gratitudine.

Min lafoiamo stare B interessi privati , alli qualit verre forse pensare a qualche tempo, che le torni meglio a mostrare la grandezza dell'animo suo. Parlo ora delle cose pubbliche, la quiete delle quali mi pare che debba movere S. Maestà più che tutti gli altri rispetti; che sono però tanti, che non posso credere che non li debbano venire in qualche considerazione, quando non fusse mai per altro, almeno per mostrare con not altri fervitori e devoti suoi, ed alle genti del Mondo l' umanità e l'altre tante sue vertù: che lo faranno niù glorioso Principe, che 'l voler mostrare contro di noi tutte le forze del fuo principato. So che V. S. arà moltient lochi di questi a persuadere a S. Mae-Abouna cosa tanto laudabile, tanto cristiana. e tanso utile alla quiete universale, quanto farà l'intelligenza della Maestà S. con S. Beat titudine, dalla quale s'è visto quanti buoni effetti son nati per lo passato: e per lo contrario si vede manisestamente quanta ruina sia per seguire dalla lor discordia. Io con un travaglio d'animo infinito per le cose pubbliche; e con quello intenso desiderio che ho sempre avuto di poter continuare la mia fervitù con S. Maestà , e di mantenermi la fua protezione a beneficio delle cose private; fupplico V. S. si degni dispor la mente di tanto Principe a deliberar cose, che siano falutifere, e convenienti a noi suoi servitoti, e gloriose alla sua Cattolica Maestà 3 A 4

alla quale si degnerà da mia parte sare umilissimamente riverenza. Ed a V. S. m'ossero, e raccomando ec.

## Al Re di Portogallo.

ANCORACHE' io mi persuada, che V. Maestà debba aver inteso dal Sig. Baldassar di Feria quanto di qua si sia praticato e risoluto intorno al negozio dell' Inquisizione. e che dalla spedizion d'esso conforme al desiderio di V. Maestà, e dagli offici, che sopra ciò si son fatti da me, possa aver compreso in parte il devoto animo mio verso di lei : nondimeno , perchè vorrei con ogni sorte di dimostrazione, e d'essetti rendernela certa; poiche non m' è concesso di venire in persona, come arei desiderato; ho voluto che in loco mio supplisea l'apporta-- tor di questa, il quale sarà il Cavalier Ugolino, mio carissimo servitore. Da lui le farà pienamente reso conto de' negozi, e fatto quel maggior segno ch' io posso per ora, della divozione ch'io le porto, e del desiderio che io tengo di fervirla. Supplico la Macsia V. si degni prestarli intera sede. È circa la spedizione delle cose mie, e del possesso de' benefici di Visco, sia servita di mostrarmisi così graziofa, come io spero dalla grandezza dell' animo suo. Nella quale confidando, come di grazia già ricevuta, le bacio le mani. E umilissimamente a V. Maesta mi raccomando ec. 6 Alla

### Alla Regina di Portogallo.

DAL Cavalier Ugolino, presentator di questa , sarà fatta da mia parte quella sumil riverenza ch' io debbo alla Maestà V., e reso pienamente conto de' negozi di quà, e parte della Inquisizione : nella quale potrà facilmente conoscere l'officio ch' io ho fatto presso a Sua Santità perchè si spedisse conforme al desiderio di Sua Maestà. La supplico che di tutto, che da lui le sarà riferito in mio nome, si degni prestarli piena fede : e di quanto le richiederà per beneficio delle mie cose, sia servita di savorirle con quella benignità, che ella ha fatto infino a ora, e che la divotissima servitù mia spera da lei : alla quale ne resterò sempre con memoria d'obbligo. E in buona grazia di V. Maella umilmente mi raccomando ...

### All' Infante Don Luis.

11. Cavalier Ugolino, apportator di questa, bacierà le mani da mia parte all' Altezza V., e l'esporrà l'osservanza, e la servitù ch'io le porto, e 'l savore ch'io desidero da lei. Pregola si degni ascoltarlo benignamente, e darli saggio della cortesia sua verso di me, in tutto che li bisognerà la sua protezione a benesicio delle mie cose;

E nel

### All' Infante, Fratello del Re.

PER mezzo del Cavalier Ugolino, apportator di questa, io so quell' umil riverenza che debbo all'Altezza Vostra, e dal medessimo le sarà detto da mia parte il savore, e la protezione ch' io desidero da lei appresso alla Maestà del Re suo Fratello. E mi prometto tanto della real bontà Vostra, e della molta mia divozione verso di lei, che spero facilmente d' impetrarlo. Però rimettendomi a quello, che 'l Cavalier predetto l' esporrà per mio ordine, senza più sassidire la uznilmente le bacio le mani.

### Alla Sorella del Re.

QUANTO io sia divoto dell'Altezza Voc. stra, quanto desideroso della sua grazia, e quanto capitale io saccia del suo savore in tutte le mie occorrenze appresso alla Maestà del Re, e spezialmente in quel che viene per trattare il Cavalier Ugolino, presentator di questa; da lui medesimo le sarà narrato. Degnisi d' udirlo umanamente, e d' esaudiro, secondo che si spera dalla sua molta bontà; e dall' umil riverenza che da lui le sa-

rà fatta per parte mia, si degni di considea rare, e di ricevere in grado quella, che par gl' infiniti suoi meriti le porto nell' animo. E umilmente bacio le mani di Vostra Altezza.

Al Duca d'Auciso.

Ho commesso al Cavalier Ugolino, apprortator di questa, che spezialmente faccia, riverenza a mio nome all' Eccellenza Vostra, e si vaglia considentemente del suo savore a beneficio delle cose mie. Io so dall' un canto l'autorità ch' ella tiene appresso a Sua Maessa, so la bontà e la cortessa sua : sento dall' altro in me medesimo quanto io sia desideroso di servirla; onde potendo ella assa; e sperando io da lei tutto quello ch' ella può, non accade altro che accertassa, ch' io sono a rincontro prontissimo d'operarmi per suo servigio. E pregandola, che si degni darmene occasione, alla sua buona grazia mi raccomando ec.

### Al Duca di Braganza.

L'UMANITA, e la cortesia di V. Eccellenza son tali che io non durerò satica a persuaderle, che si degni di pigliar la protezione dell'apportator di questa, il quale sarà il Cavaliere Ugolino, mio servitore. Io gli ho commesso che spezialmente baci

le mani di V. Eccellenza in mio nome; e che ricorra da lei per tutto quel favore che li farà necessario per le cose mie: le qua- li io raccomando all' Eccellenza Vostra con altrettanta sidanza che siano savorite da lei, quanto ella deve avere a rincontro di certezza d'esser servita da me in tutte le sue, dove io sappia di poterle sar piacere o comodo alcuno. Del resto rimettendomi a quanto dal Cavalier medesimo le sarà ragionato, la prego si degni di prestarli sede. E con tutta quella osservanza, che le debbo, le so riverenza.

### . Al Conte di Castagnera.

INSTEME col Breve di N. S. diritto all' Eccellenza Vostra m' è parso d' inviarle ancora quelta mia per raccomandarle l'apportatore, il quale sarà il Cavaliere Ugolino, mio servitore. Egli per mio ordine verrà particolarmente a far riverenza all' Eccellenza Vostra, e l'esporrà l'osservanza ch'io le porto, e la speranza ch' io tengo ch' ella si degni di prestarli il suo favore nella spedizione che egli procura del mio negozio. Io non mi stenderd seco con molte parole per impetrar questa grazia; perchè so dall' un canto quanto egli sia gentile, e correse Signore: e dall'altro, io son tanto volonteroso, e tanto disposto a farle ogni servigio, che non posso se non confidar molto d'ottenerla. Resta che 'l Cavalier predetto l' esponga il mio desiderio, e'l suo bisogno; e che ella nela le sue occasioni si vaglia di me in tutto ch' io posso. E le bacio le mani ec.

#### Al Vescovo di Lisbona. 13

IL Cavaliero Ugolino, apportatore di questa, esporrà da mia parte a V. S. Reverendifs. il bisogno che io ho del suo savore intorno alla spedizion delle mie cose. Io la prego, per la fidanza ch' io tengo nella sua bontà, e per quella pronta volontà ch'io ho di servire, e d'onorar lei in tutto che per me si possa, che si degni d'interporre l'autorità ch' ella tiene con Sua Maestà, e quei buoni offici che suol fare per ognuno, ancora in beneficio delle cose mie, e per la spedizione del detto Cavaliero, il quale farà spezialmente capo a lei. E alla sua relazione rimettendomi, niente di più dicendo, ed ogni cosa sperando dalla sua cortesia, con tutto il core me l'offero, e raccomando ec.

## Al Confessore del Re.

14

AL Cavaliere Ugolino, che sarà l'apportator di questa, ho commesso che visiti Vostra Reverenzia da mia parte, e la richiegga confidentemente del suo favore a beneficio delle cole mie. Io spero tanto nella bontà sua, quanto ella può con Sua Maestà; e

però le raccomando semplicemente il negozio: assecurandola che io son desideroso e sissono a serviria ed onorarla in tutto che si stendera il poter mio. Del resto rimettendomi alla relazion del Cavassere stesso, alla Riverenzia Vostra quanto posso mi raccomando.

## Al Conte di Vivioso.

L'APPORTATORE di questa sarà il Cavaliere Ugolino, mio servitore, al quale ho commesso che visiti per mia parte segnatamente l' Eccellenza Vostra, e la richiegga del suo favore a beneficio delle cose mie. Io sapendo quanto sia grande la sua cortesia, e di quanta autorità sia appresso a Sua Maestà, so che con l'ana potrà, e con l'altra spero che vortà giovarmi. Ed io per quel buon animo ,.. che tengo di fervir lei, e per tutta quella offervanza che le porto, la prego a corrispondere a questa mia speranza: ed a rincontro si prometta di me tutto quel ch' io vaglio. Del rimanente rimettendomi a quel che l'esporrà il Cavaliere medesimo, con molta affezione le bacio le mani ec.

### Al Re de' Romani. Lyden in his was his in

PRESENTATOR di questa sarà Monsignor: Psospero Santa Croce, Neurzio di No-Atro Signopalle: Macha Voltra Da hi Anrenderà quanto le farà esposto da parte della Santità : Sua Az elis degneras di steffarli benisan audienza a espiena fede a Le farà di poi siverense foculamente in mio nome de ridurralle a ristmoria la servità, « e la divozion mia de di tutta la mia Cala verso di lei . Lo la supplice si dogni d'avella accetta ce. con la solita benignità sua fiscoia incontro. alla molta speranza che avemo tutti nella real bontà sua, ed al bisogno che tenemo della sua protezione in questo presenti occorrenze appresso alla Maestà Cesarea. Del resto rimettendomi alla relazione del Nunzio medesimo umilissimamente bacio le mani della Maestà Vostra ec-

All Arciduca d' Austria. 17

"DALL' apportator di quella, che fact Monfiguor Prospero Santa Croce, Nunzio di Nostro Signore alla Maestà del Re suo Padre, saranno baciate le mani a Vostra Eccellenza da mia parte, per testimonio dell' offervanza mia verso di lei, e per conservazione della benivolenza ch' ella ha mostro a me di continuo. Appresso io medesimo le so ;

rive-

riverenza con questa, me l'offerisco, me le ricordo; e la supplico che, per farmi sa vore, si degni valersi della mia servità, se però vaglio a suo servigio in cosa alcuma. E quanto posso me le raccomando.

18 A Granuela.

VENENDO Monfignor Prospero Santa Croce alla Corte, Nunzio di Nostro Signore alla Maestà del Re de' Romani, baciera spezialmente le mani di Vostra Eccellenza da mia parte per segno, e per ricordo dell' osservanza mia verso di lei. Piacciale di vederlo, e d'ascoltarlo volentieri, e di non mancargli nelli suoi affari di quella protezione, che si spera da lei in tutte le cose nossere le quali io le raccomando ora tanto più, quanto hauno più bisogno del savore, e de' buoni ossici suoi con la Maesta Cesarea. Del resto rimestendomi alla relazione del Nunzio sopraddetto, con tutto il core me le raccomando.

## A Monsignor d'Aras.

Monsignor Prospero Santa Croce, Nunzio di Nostro Signore alla Maestà del Re de' Romani, visitera Vostra Signoria Reverendissima in mio nome: e le rinovera la memoria dell'affezione ch' io le porto, e del desiderio che tengo di servirla. Sia contenta tenta di non dimenticarne, e di valersene, per darmi almeno animo di ricorrere a lei, come sarò sempre considentemente in ogni occorrenza: e come so di presente per rilevazione, e sostentamento delle cose nostre; le quali Vostra Signoria sa in che termine sono, ed in che hanno bisogno del suo savore. Io le raccomando quanto posso alla sua bontà: e senza dirle più oltre le bacio le mani ec. (a)

## 20 Al Cristianissimo.

VENENDO Monsignor d'Imola alla Maestà Vostra, così gran servitor suo, come di
Nostro Signore, e ministro secreto di tanto
tempo, e di tanta sede, senza farli altra credenza credo che basti dire a Vostra Maestà,
che porta seco tutto quello che di quà si
potesse intendere. E quanto a quel, che le
riserirà così delle cose comuni, come delle
private, non mi pare di dover dire altro;
essendo certo che la Maestà Vostra si degnerà di corrispondere alla speranza che avemo
nella real bontà sua, secondo il bisogno delle cose, e dei tempi che corrono. Imperò
di tutto a lui rimettendorai, senza più sastidirla, umilissimamente le bacio le mani ec.

Vol. I. B 21 Al

<sup>(</sup>a) Monf. d'Aras, poi Arciv. di Malines, e di Befanzone, e Cardinale, era figlio del famoso Niccolò Perrenotto, Sig. di Granuela.

### Al Cardinale Ssondrato (2).

Con questa occasione dell' ordinario di Fiandra non voglio mancare d'accusare le lettere di Vostra Signoria Reverendissima delli xxiv. del passato, e vi di questo, e medesimamente di Monsignor Mignanello . col quale questa sarà comune, quando non sia partito secondo l'ordine, che se li dette per D. Giovanni Osorio. E per risposta d' esse non ho che dirle, se non che Sua Santità resta satissattissima della diligenza, e della prudenza loro nel trattare il negozio. ancorache non abbino ritratto quel che Sua Santità sperava dalla Maestà Sua. Ma poichè la risoluzione di questa pratica par che sia rimessa nella venuta del Reverendissimo di Trento, il quale s'aspetta di corto; s' attenderà quel che porta Sua Signoria Reverendissima. Intanto useranno la lor solita destrezza in tenere le cose vive e bea dispaste, e terranno avvertiti noi altri di qua di quel che parrà loro degno d'avviso. Nei non avemo altro, salvo che avendo li Prelati del Concilio domandato che Nestro Sienore s' informasse, Sua Beatitudine s'è con-

<sup>(</sup>a) Francesco Ssondrato, creato Cardinale da Paclo III. il di 19. Decembre 1544.

tentata che il Reverendissimo Santa Croce venga a Roma: la venuta del quale sarà molto al proposito per dare qualche risoluziono a questa pratica: e tanto più che la Reverendissimo di Trento vi serà ancor esso. Nè altro occorrendo, a Vostra Signoria Reverendissima bacio le mani.

## Al Duça Ottavio (2),

DI Napoli siamo avvertiti che I Conte Giulio de' Rossi parte, di la, e per la via di Fiorenza verrà nel Piacentino a trovarsi col Vescovo suo fratello. C' è parso fargliene intendere, acciocche osservi i suoi progressi, ed abbia buona cura alle cose della Città, ed alla persona sua. Della Corte non avemo altro di momento: pure, perchè Vostra Eccellenza abbia notizia di tutto come passa, si mandano le copie delle lettere che tenemo. Ora aspettiamo la venuta del Reverendissimo di Trento, il quale doverà portare qualche risoluzione. Se s'abboccherà con Vostra Eccellenza in Bologna; non manchi di farne parte di quanto arà ritratto da Sua Signoria Reverendissima. E me le raccomando ec.

B 2 ..... 23 A

<sup>(</sup> a ) Ottavio Farnele, Duca di Parma, fratelle del Card. Alessandro ec.

### Al Duca d' Urbino.

La venuta di Messer Antonio Buzio, e l' officio, che Vostra Eccellenza gli ha imposso che faccia con Nostro Signore, m'è stato di molto contento per la molta satissazione che n'ha presa Sua Santità, dalla quale è stato ascoltato gratissimamente. E quanto al ritratto delle cose esposte, ritornando il medesimo con chi s'è parlato distesamente, a lui me ne rimetto. Dicendo-le solamente che dall' amorevolezza di Sua Beatitudine deve sperare quelli grati essetti, e da me quelli buoni offici, che si devono all'Eccellenza Vostra. Alla quale con tutto'l core mi raccomando.

## Alla Duchessa d' Urbino.

Con questa occasione del ritorno di Messer Antonio Buzio, non voglio mancare di falutar l' Eccellenza Vostra, e di congratularmi seco del congiungimento, quale penso a quest' ora sia seguito col Signore Eccellentissimo suo Consorte. Piaccia al Signore Iddio che sia con perpetua selicità sua, e contentezza nostra. Io ne sto d' ora in ora aspettando novella da sei medesima. Ed in tanto mi godo ancora dell' imaginazione del suo godimento; e cordialmente me le raccomando ec.

### Al Duca d' Urbino.

RITORNANDO Messer Antonio Buzio da Vostra Eccellenza non debbo pretermettere l'occasione di baciarle le mani, com' io so con questa mia, e come ho imposto a lui che faccia ancora personalmente in mio nome. Del resto mi rimetto a quanto dal detto le sarà riserito; e con tutto l'animo me le raccomando: ricordandole l'ofservanza che le porto, e 'l desiderio ch' io tengo di farle servigio ec.

### 26 Al Cardinal Durante (2).

NELLA causa dell'Abbazia di Santa Matoglia, dopo molte discussioni, e molti sastidi che ne sono dati a Nostro Signore ed a me; considerando sinalmente Sua Santità, che l'intento della Comunità di Camerino non era all'ultimo, se non che quelle entrate non uscissero dello Stato, e che se ne pagasse la pensione al suo Vescovo; con questa condizione che 'l Vescovo sia pagato, e che quando l'Abbazia sarà libera delle

B 3 pen-

<sup>(</sup>a) Durante Duranti, Bresciano, fatto Cardinale da Paolo III. il di 19. Decembre 1544. morì Vescovo di Brescia 24. Decembre 1557.

pensioni che vi- sono di presente, la meta de' frutti, che avanzano delle spese ordinarie, sia del Capitolo di Camerino; ha giu-dicato che sia conveniente cosa d'uniria alla Chiesa di Santa Natoglia, sì per essere del territorio di quel loco, e dotata da quelli uomini, e stata altra volta collegiata; come perchè questo modo è parso a Sua Beatitudine che provvegga alla satissazione dell' una, e l' altra Comunità, e all' indennità de'miei servitori (a), li quali saranno d'accordo con la Comunità predetta. Così ha risoluti gli Ambasciatori, che sono quì per questo effetto, e così vuol che segua. Ed a me ha ordinato che ne scriva a Vostra-Signoria. Reverendissima acciocchè la cosa passi con sua saputa, e di suo consentimento. Ora io la prego, che ancora per amor mie sia contenta di favorir la determinazione già fatta, poiche altro non ci manca che I suo parere. E in tanto si degni sar rilassare i frutti fequestrati al Signor Antonio, acciocchè se ne possa satisfare alle pensioni decorse; che questo ancora è mente di Sua Sanrtità, la quale desidero che non sia più fastidita di questa benedetta causa : e per ufcir-

<sup>(</sup>a) Il Caro aveva avuto una pensione sopra questa Abbazia dal Card. Farnese. Vedi la lett. 164. Vol. I. delle Familiari.

scirne una volta si manda la presente per una cavascata a posta. Vostra Signoria Reverendissima mi saccia grazia d'averla per terminata; che per grazia singolare gliene domando. E le bacio le mani.

Di Roma alli x. di Marzo MDXLVIII.

# 27 Al Vicelegato della Marca . A

Sono stato informato d' una controversia stata già molto tempo tra li Catlucci e quelli di Meffer Roberto della Serra di San Quirico, e delli difordini che ci fon nati . e di quelli che ci possono nascere, se non er fi rimedia ! e di più che I rimedio è nelle mani tli Vostra Signoria, essendo questa cansa rimesta ora costi al giudizio di Messer Paulo da Tarano, suo Locotenente. Ora per tor via gli scandali che ne possono avvenire. e per altri rispetti, io desidero che Vostra Signoria faccia per modo che ella si termini. Son certo che lo farà per l'ordinario, per esser cosa giusta, e pia, ed appartenente all' officio suo: ma io l' ho per tanto buon' opera, e ne sono ricerco da tali persone, che lo desidero straordinariamente. Imperò la prego che ci metta le mani da vero, e la termini a ogni modo, ancora che bisognasse con l'autorità prevertir l'ordine della tela giudiciaria. E questo così quanto alla differenza civile, come quanto alla criminale, che secondo intendo sarà facil cofa; perchè nell' una dicono che la ragione è chiara, e nell' altra che l' offese son del pari. Ig ne la stringo quanto posso a benesicio d' acobeque le parti: ma, dove si può senza pregiudizio della giustizia, le raccomando spezialmente quella de' Carlucci.

Di Roma alli x. di Marzo MDXLVIII.

### 28

## Al Legato di Bologna.

RESTO avvisato delle provvisioni che bifognano, e ne ho fatto follecitare il Tesoriero, il quale mi sa dire che sino a ora
y'ha provvisto interamente. Quanto alla reduzion de' Fanti, per li rispetti che Vostra
Signoria Reverendissima dice, e per non turbare il Signor Paolo, si farà che non siano
manco di 400. Il resto provvedete che se ne
vadino manco discontenti che si può. Dell'
altre cose mi rimetto al Tesoriero; ed a
Vostra Signoria mi raccomando.

Di Roma alli xv. di Marzo MDXLVIII.

### 29

### Al Signor Paolo Vitelli.

Ho sentito un gran dispiacere, che quell' amico si sia lasciato uscir di bocca la pratica del negozio e e perche si porta pericolo che si divolghi ogni giorno pià, è necessario o d'affrettarlo, o d'abbandonarlo affarto. Voi che sapete la condizion delle persone che il sanno, e se da loro può essere penetrato più oltre; vi potete facilmente risolvere, se'l sapersi sin qui ci deve distorre dall' esecuzion d' esso. Imperò stando l'accasion che voi dite, che ancora a me pare buonissima, non perdete tempo, se 'I far presto può prevenire la notizia, e la provvisione degli Avversari: e se voi vedete così dalla parte vostra, come degli Avversari, di poter fare il tratto netto. Quando no; io giudico che non si debba tentare a modo alcuno per non ruinar gli amici, e per conservarsi il colpo per un' altra volta. Ma in ogni caso io lodo il parer vostro, e dall' un canto si mostri di ricever buon servigio da lui, e dall' altro si procuri destramente di levargli le lettere di mano, ancora che non siano molto pericolose. Di più crederei che susse ben satto avvertire il Capitan Niccolò di questa leggierezza del suo compagno, perchè vadia seco più rattenuto per l'avvenire. E quanto a rivocargli il salvocondotto, fate che 'l Legato sia quello che non gliene ammetta; ed io mi ritirerò con questa scusa di sargliene buono.

Ricordatevi che si trattenghino gli amici di Masserano per quell' altro negozio: e di questo avvisatemi quel che risolvete. Qui s'era determinato che i Fanti di cotesta guardia si riducessero a 300. ma per vostra satisfazione, stando massimamente le cose in questi termini, se ne pagheranno pur 400. gli altri potrete sar licenziare con qualche sove

Jovenimento. Dei Flischi io penso che vanoglino messellando il mio nome nelle lor tranostre peroqualche lor disegno: ma io non soizii di intricato con essi, e non so quel che si
dichino a

Scritta questa, è comparso il Capitan Lodovico Mariscotto; e, secondo il vostro scri-

vere, l'ho ben visto.

Dies di molte cose, delle quali sendo voi disservole, era ben che mi diceste il vo-casse parere, perchè ve ne passate nella vostra molto asciutto.

Scrivetemene subito, e state sano. Di Ro-

2:15 ma addi detto ec.

5 2"E.L.

-05-30 At Signor Cammillo Orsino .

Nostro Signore refta appieno soddisfatto della prudenza, e della diligenza di Vofira Signoria circa lo star provvisto in ogni esso; ed in questo sopra tutti, dove Sua Santità concorre seco a sospettare che questo apparecchio degl' Imperiali sia finto per le cofe del Piemonte, ma in vero per mandarlo an un fubito a questa volta. Io non manco di far sollecitare le provvisioni, che Vostra Signoria defidera; le quali sebbene indugiassero qualche giorno di più della sua espettazione, e 5 della promessa che di qua li s'è fatta, non però che non siano per farsi al securo. Sic-"chè quanto a questa parte può stare con l'aeno pimo quieto, perche si procurava tuttavia. Dit.

Il Tesoriero mi dice che i grani erano per arrivar'di corto, e che si può confidiciare a difegnar qualche cosa sopra al ritratto d'essi.

Del Deposito che vorrebbe cossi per i casi subiti che potessero avvenire, io giudico che l'avviso sia prudente; ma per ora si può sare difficilmente. Tuttavolta in un bisogno Vostra Signoria si potrà sempre valere di quello di Bologna: e con tutto ciò s' andrà pensando di provvedere ancora a questo. La polizza della ricevuta degli Sc. 700. secondo la relazione di questi Ministri sta benissimo. Nè altro occorrendo, a Vostra Signoria mi raccomando. addi detto.

## BI Al Nunzio di Vinegia.

ra farà o convenienza, o non rottura : poichè la lor differenza è compromessa in tre per ciascuna parte, che d'accordo ponghino i termini delle lor giurisdizioni . N' assecura medefimamente, che li Signori Svizzeri così per gli antichi rispetti, come per li nuovi interessi non possono mancare di non correre una medesima fortuna con la Corona di Francia. All' arrivo di questo personaggio l' Imbasciatore di lor Signorie Illustrissime, non senza qualche gelosia, cercò di penetrare nella sua commessione; onde Nostro Signore mando subito Monsignor di Massa a darli conto di tutto. E, benchè io creda che sia restato benissimo satisfatto, ho voluto scrivere il medefimo a Vostra Signoria, perchè ancor essa ne dia conto a lor Signorie Illastrissime : il che non mancherà di fare con quel miglior modo che le parrà.

Della gita del Signor Jeronimo non doveranno aver più che dire, poichè è toccata a Monsignor Giuliano Ardinghelli. Vostra Signoria con quella modestia che si conviene, e che propriamente è sua, vegga di ritrarre il parere delle lor Signorie Illustrissime circa questi articolo della riduzione del Concilio; dove Sua Maestà vuol cominciare a ingerirsi nel supremo giudizio delle cose spirituali, come sa della monarchia nel temporale. Questa cosa della Religione appartiene universalmente a tutti; e però sarà bene che ancor essi dicano la lor oppenione. Se dalla Mara

ca le sarà scritto dal Legato per alcuna prove vision d' arme , sia contenta di far ogni co pera che sia servito. E al Signor Imbasciatore d' Urbino potrà rispondere che la cosa del Soperchio si terminerà in ogni modo. e che di già avemo fatto la maggior parte.

. Di Roma alli xvi, di Marzo MDXLVIII.

#### Al Cardinal di Trento (a). 32

PER risposta dell' ultima di Vostra Signoria Reverendissima . ed Illustrissima de' 28. non mi stenderò intorno ai particolari del negozio, essendo già, come io credo, comparso Monsignor Giuliano Ardinghelli, mandato spezialmente a lei con la risoluzione di quanto di quà si può sare. Solamente le dico che le sue fatiche, e gli suoi buoni offici son conosciuti, e celebrati da noi come meritano; e che dalla sua bontà, dall' affezion che porta a noi, e dalla pietà che deve a quelta santissima Sede, aspettiamo ogni giorno degli altri, e de' maggiori, così in beneficio delle cose pubbliche, come delle private. Per noi di quà non si manca di fare il più che si può per ridurre le cose a buona disposizione. E già Vostra Signoria

<sup>&#</sup>x27;(a) Questi è il celebre Cristoforo Madrucci, eletto Cardi da Paolo III. l' ultimo di di Maggio 1542.

Reverendiffina, può aver visto a quanto rangioneyol termine siano ridotte dal canto di Sua Santità. Dio sia quello che per suo servigio, e per quiete de suoi popoli disponga altrettanto la Maestà sua : ed a Vostra Signoria Reverendissua, ed agli altri che ci s'affaticano, conceda grazia di potergliene persuadere. Del resto rimettendomi a quello che Monsignor Giuliano ha portato, ed aspetando quel che riporterà (che non posso creadere che sia se nor bene a fanza altro dirie le basio le mani.

Di Roma addi detto.

### Al Cardinale Sfondrate,

I me a second L'ULTIMA di, Voltra Signoria Reverendissima è stata de' 26. con l'occasione dello spaccio passaco di qui per Napoli: ed inteso quanto per quella si dice . Sua Santità resta pienamente contenta della sua diligenza e nell'intendere, e nell'avvisare Solo intorno al suo parere noi altri gremmo voluto, che si susse più largamente distesa. Che sebbene ha toccati sutti i capi, non è però venute agli individui delle cose y nè alle ragioni delle sue conclusioni . ne al modo di metterle in atto. Ed in questi affari di tanto momento noi desideriamo ogni minimo tratto della prudenza, e della destrezza sua. Imperò ci farà grazia per l'avvenire dir liberamente, chiaramente, e per via di lungo dignification of the participation of the second of the ba fare one come of debba affiguirence mercani

Avemo nondimeno intele allis, eman apren cade che fin fonti della fua maniera di ferifonia vere : perché non folemente fatish a Sus Beatifuding a prograla commenda fogra, modo in ar E quel che desideriamo poi di più de spire-en? tosto per nostra curiosità collo per sua pegio genza . Qui dopo da spedizione di Monfignos Giuliano Ardinghello non a alpetta altro chand la risoluzione, di costà e sogra susta gliner avvisi di Vostra Signoria Reverendissima. Alla quale umilimente mi raccomando... Di Roma addi detto.

. A Monfigner di S. Celfo. Configuration of the section of

A Section of the second

RANGRAZIANDO prima Voltra Signora: ria del buon animo suo verso le cose mon. stre , le dico solo ch' io mi ssorserò di mo-, stramele. quella gratitudine che io debbo ... Del refo missimetto alla relazione del medesimo: Gapitan Lodovico:, al quale può creen. dere dibermente tutto quello che lei dirà a si e promotterà in mio nome. E me le raccana gorinsteen in the section Andre obname

Di Roma alli xx di Marso MDKLVHTA oi Socca riferirà dinolesse Antonne president e confidando nella generalit di Sui alimita e nelle buone perfuationi di Vofte, o not 5 4 d . 41 41 tilt ling aftelleife . 50

36

### Al Conte Ugoccioni.

Ho inteso il Capitan Lodovico: in credenza di Vostra Signoria, e, tosnando il medesimo, li orederà altrettanto di quel che le riferirà in mio nome. Resta chi io la ringrazi della sua prontezza a benessicio delle cose nostre, e la preghi a continuare nella impdesima buona volontà. E dal canto mio non mancherò di corrispondere all' obbligo, ch' io le tengo. E, quanto posso, me l'osfero, e raccomando.

Di Roma ec.

### Al Conte Niccolò Scetto.

DAL Capitan Lodovico Marifectto ho inteso a pieno quel che avete risoluto. Mi piace, e giudico necessario che si eseguison senza metter tempo in mezzo. Del buon animo vostro io sono più che chiaro: ed io sarò per modo che voi, e li vostri amisi giudicheranno d' averlo bene impiegato. Del resto mi rapporto alla relazione del Capitan medesimo, e son sempre al vostro piaogre.

Di Roma il dì detto.

RITORNANDO indietro il Capitan Ledovico, non accade se non che vi raccomandi il negozio y del quale si farà capo con voi. Non mancate di sollecitarlo, e di facilitarlo il più che possete: sovvenendo di denari, e di tutto che bisognerà per vemine alla conclusione.

E sono al vostro piacere.

38 Al medesimo per cavaleata.

It Capitan Lodovico, ed il Capitan Jacomo m' hanno porto il secondo lor disegno
per modo ch' io non lo tengo per molto disficile: e mi par molto opportuno al primo,
tanto più quanto quello è già trapelato. E,
acciocche non avvenga il medesimo di queto, mi pare accessaria la celerità. E però
mi son risoluto, che si eseguista senza altramente aspettare il parere, ch' io desiderava da voi circa questa impresa; come v' ho
scritto per l' ultima. Sicche assettatela più
che possete e state sano.

Di Roma ec.

# 39 A Paolo Rigone in nome del Signor Jeronimo da Correggio.

E' VENUTA occasione che voi mi potete fare un fervigio, che a vostra vita non accaderà mai più di farmene un altro tale, nè di tanta importanza, nè tanto desiderato da me, nè che più sia per giovare alle cose mie, ed alle vostre insieme. Io non mi voglio stendere a pregarvene con molte parole, perchè mi prometto ancora maggior cosa di voi : basta che dalla qualità del negozio voi potrete comprendere quanto gran piacere mi farete. Del resto mi rimetto a quel che vi dirà, ed all' ordine che vi darà l'apportator di questa; il quale vi farà parlare ad un altro, che vi presenterà un guanto per contrassegno che abbiate a far per amor mio quanto vi sarà detto da lui; ed esso medesimo si troverà all' esecuzione del fatto insieme con voi.

Se 'l tratto mi riesce, ve lo potete riputare a gran vostra buona sortuna, e de' vostri figliuoli. E da voi stesso considerate quanto obbligo io sia per avervene. State sano.

Di Roma alli\xx. del detto ec.

### Al Cardinal Gienense.

40

RINGRAZIO Vostra Signoria Reverendissima della diligenza usata per inviarmi la lettera del Cardinale Illustrissimo di Trento. e più dell' affezione che mi mostra nella fua, e dell' amorevoli offerte che mi fa, le quali son certissimo che le vengono da buon core : e però ne fo quel capitale che si conviene, e me ne valerò tutte le volte che m' occorrerà. Intanto non me se ne presentando particolare occasione, io la supplico in genere a degnarsi di fare di quelli offici e con quelli personaggi , che ella medelima giudicherà che siano a proposito per la buona convenienza vra Nostro Signore, e Sua Maestà Cesarea; per la quale io non manco di qua d'affaticarmi quanto io posso. E tengo speranza conforme a quella. di Vostra Signoria Reverendissima, che le cose debbano pigliar qualche buono assetto: sì perchè confido nella bontà della Maestà. Sua, come perchè dalla parte di Sua Santità s'è già venuto a termini assai ragionevoli . Dio sia quello, che spiri gli animi dell' uno, e dell'altro Principe a quel che sia più fuo fervigio. E a Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Di Roma alli xxii. di Marzo MDXLVIII.

### 41 Al Cardinal di Santa Croce (2).

QUESTA sara solamente per accusar le due ultime di Vostra Signoria Reverendissima, una de'xiii., l'altra de'xv. tutta di sua mano, per le quali ho inteso con grandissimo piacere gli avvertimenti dati così a Monsignor Antonio Elio, come al Signor Cammillo; ambedue di gran momento. E, benchè riconosca in essi la vigilanza, e l'amorevolezza sua solita, non entro altramente in ringraziarnela, perchè tra noi non mi pare che si convenga. Del resto, rimettendomi alla lettera delle cose pubbliche, senza altro dirle umilmente me le raccomando.

Il dì detto.

## Al Cardinal Crespi (b).

Nostro Signore accetta per bene tutte le ragioni, che muovono Vostra Signoria Reverendissima a non ammettere le surrogazioni negli luoghi di cotesta Sapienzia, e tiene anco per ben satto che s' osservi l' ordine cominciato. Tuttavolta pare a Sua Santità che 'l caso, per lo quale è ricercata,

ka IIL

<sup>(</sup> s ) Marcello Cervino , poi Papa col nome di Marcello II. ( b ) Tiberio Crespi , Romano , crestura di Pac-

ad istanza di Monsignor Gio. Antonio Scribano. Notario di Camera, non debbia effer compreso con gli altri; considerando che egli domanda un loco d' un suo Fratello per un altro fratello. Ed, ancora che vogliamo dire che sia pur un altro, una simile surrogazione è tanto ragionevole, e occorre tanto di rado che si può dispensare con legittima causa, e senza che passi in esempio. Tanto più che 'l loco è stato goduto per sì pochi giorni, che si può dire che questo secondo entri adesso in vece del primo. Oltrechè in ogni caso la Sapienza non è per averne profitto: perchè non li si concedendo questo loco per quel che lo vuole, ci riman-derà a ogni modo quel che lo possiede. Il che per qualche suo disegno sarebbe incomodo a lui, ed in nessun modo utile del Collegio. E, quando mai queste ragioni non va-, lessero, le qualità di M. Gio. Antonio : e li servigi che sa continuamente a Sua Santità, ed alla Camera Appostolica nelle cose pecuniarie, e nelle altre di molta importanza, sono tali che meritano che si faccia questo favore spezialmente a lui. Imperò, poiche lo può concedere con tanto buon colore, sia contenta di farlo a satisfazione di Sua Santità, perchè certo le farà grato: ed io n' ard obbligo con Vostra Signoria Reverendissima, alla quale umilmente mi raccomando.

Di Rema alli 24. di Marzo MDXLVIII.

### 43 Al Cardinal di Monte (2).

IL Colonnello Ascanio, Nipote di Vostra Signoria Reverendissima, è venuto qui per alcune faccende della provincia; e ragionando seco, come io soglio, famigliarmente, hointeso da lui ch' ella è deliberata di mettere le sue Badie di Francia in persona d'un non fo qual putto contra l' intenzione data prima a lui, e la promissione satta di poi a me, quando io fui seco a Trento, di resiguarle a Fulvio suo fratello. il quale solamente per questa speranza s'è vestito da prete, ed ha ceduto la parte del suo patrimonio a lui. Il che m'ha narrato con un grane. distimo assanno; parendoli molto strana cosa, oltre a non conseguir quella entrata. che 'l fratello resti con quell' abito in secco; ed egli sia escluso della liberalità di Vostra Signoria Reverendissima dopo la promession di lei senza sua colpa. E, perchè io amo lui per le sue buone qualità, e son servitore di lei, m'è parso di dover fare questo officio seco; col quale io le ricordo l'esecuzion del suo detto, i meriti del Co-

<sup>(</sup>a) Giammaria Monti, fatto Cardinale da Paolo III. 20. Decembre 1536, e poi Papa col nome di Giulio III.

ionnello, e lo scorno che ne verrebbe a lui, ed al suo fratello quando ciò susse, ed ultimamente il disordine che ne può seguire; perchè, quando il caso susse, mi par di conoscere una disposizion nel Colonnello da temerne qualche mal' effetto, se non prima, dopo che mancasse Vostra Signoria Reverendissima, che Dio la conservi lungamente. Ora io ne l'avvertisco, prima acciocchè con la sua prudenza vi rimedj; di poi la prego che, ancora per l'amor mio, sia contenta di fat degno il Colonnello di questa sua liberalità : che, oltreche lo fara per un suo nipote onoratissimo e meritissimo, io le n' ard partis colarmente obbligo singolare. E quanto posso umilmente le bacio le mani.

Di Roma il di sopraddetto.

### Al Legato della Marca.

E' solito, secondo che mi si dice, che le questioni, ed anco gli omicidi che sanno i soldati, mentre sono in campo, non si riconoscono nella provincia: Stando questa consuetudine, io raccomando a Vostra Signoria Reverendissima, uno Adamo da Esi; il quale in su la guerra, sacendo a costellate con un suo avversario Anconitano, l' uccise onoratamente. Egli desidera di non esser molestato dalla sua Corte per tale effetto; ed io per compiacare a chi me ne ricerca, ne

la prego quanto più posso, e me le race comando.

Di Roma alli xxiv. detto.

Al Numio di Spagna.

ALLI xxii. di questo ho ricevuta l'ultima di Vostra Signoria de' xxv. di Febbraro : e considerato il ragionamento ch' ella ha avuto col Signor Duca d' Alva, e l' oppes nione che Sua Signoria tiene del nostro procedere, conosco quanto può negli uomini l'affezione; poiché è bastante d'alterare il giudicio d' un Signor tale : il quale non posso credere che sentisse il medesimo, quando la passione non l'ingannasse. Oltreche mostra non avere intera informazione di tutte le cose come son passate. Perchè quanta a quel che dice del Concilio, Sua Santità non ha mai negata la sua riduzione a Trens to, pur che si facesse coi debiti modi. i quas li modi si sono proposti e grattati cel Signos D. Diego, come può aver veduto per le cos pie delle lettere mandate a Sua Signoria i E non solamente non sono state accettate, ma ne anco ce n' è stata mai data risposta, con tutto che siano onestissimi , ed approvati que per la maggior parte da' Ministri di Sua Maestà ; come s' è fatto ancora degli ultimi quesiti de Prelati di Bologua, che le cose stabilite a Trento non s'abbino a ritrattare : che si dichiari il modo con che s' ha

da procedere nel Concilio : e come s' intenda questo Cristiano libero; poiche i Luterani l'intendono a un modo, ed i Cattolici in un altro. E sua Maestà usa in questo le medelime parole che ulavano già i Protestanti. E che per questo i Prelati di Trento convenghino a Bologna: ed, avendo a ridursi il Concilio altrove, si truovi il modo d' assecurare il loco, e di salvare la libertà di quelli che ci convengono. Alle quali proposte Sua Santità ha potuto vedere con quenta indegnità, ed ignominie di parole sia stato risposto; chiamandole delusorie, e piene di fingimenti, senza venire a particolare o ragione alcuna di quel che si dice. E quanto al mandar Legati, o Nunzi, oltrechè Sua Santità l'abbia offerto; ultimamente s'è mandato a replicare per Giuliano Ardinghelli; il quale io ho spedito a posta alla Corte con queste e con altre offerte; per le quali si può chiaramente conoscere che per Notiro Signore non si resta d'aprire ogni wia a far bene, pur che Sua Maestà voglia pigliar le cose per il verso. E, se la Signoria Vostra leggerà l'Istruzione che portò il Cardinal di Trento a Roma, e vedrà le risposte satte da noi; troverà che nella sostanza della cosa non è discrepanza alcuna, e che 'l fine d'ambedue le parti è il medefimo. Al quale potendosi venire per mezzi ordinarj, e non violenti; non so quel che si muova Sua Maesta a volerlo conseguire

con tanta indegnità di quella Santa Sede con refautorare i Concilj, col pregiudicare al supremo giudicio del sommo Pontesice, e col non avere quei rispetti che si devono ancora all' altre nazioni . oltre di' questo ; col mettere scrupolo, e scandolo, e cattivo esempio nelle cose della Religione, ed in sutto con espressa ruina della libertà Ecclesiastica. Le quali considerazioni muovono Sua Santirà a non condiscendere interamente alle domande della Maestà Sua, per satisfare al servizio di Dio, ed al debito dell' officio, e del grado che tiene; e non per attraverfare in ogni cola all' Imperatore, come vogliono dire. Il che mi meraviglio tanto più che sia raffermato dal Duca d' Alva, quanto che Sua Signoria sa spezialmente, quante volte in queste cose, e di quanta importanza. Nostro Signore ha gratificata la Macstà sua, e consentito alla sua grandezza.

E quanto alla reduzione della Germania, di che pare che tanto si scandolezzi; essendo notissimo al mondo, può anco costare a Sua Signoria della prontezza di Sua Santità circa la celebrazione del Concilio, delle spese che ci ha satte, e delle satiche, che ci ha durate, perchè si riducesse per questa via pacisica: ed ultimamente con quanto dispendio è concorso al parere di Sua Maesta

a tentarlo per via della forza.

Il che essendo riuscito a grandezza della Maestà Sua, non deve venire in diminuzio-

ne dell' autorità della Sede Appoltolica, degli ajuti della quale s' è valuta in parte ; nè contra la dignità di Sua Beatitudine . la quale non fugge ora quel che ha desiderato, e procurato sempre; ma solamente vorrebbe che si facesse coi modi, che si son detti, onesti e convenienti. Il che non si facendo mi par di vedere che sotto pretesto di questo tal Concilio vogliono disendere le cose di Piacenza, alle quali non hanno replica. E sono di qualità che, stante il savore che si fa a quelli Sicari, e la rimunerazione che n' hanno avuta, par che siano approvate da Sua Maestà; e danno quel sospetto e quello scandalo al mondo, che già si vede apertamente. E quanto ai partiti che dice avere proposti la Maestà Sua per restituzione, o per ricompensa di quella Città, ai quali dice che non si porge orecchie; Sua Signoria potrà vedere per la Istruzione che porta l'Ardinghello, se si risponde, o no: ed a qual cammino si va di qua per venire all'assetta delle cose cost publiche come private. Piacesse a Nostro Signore Iddio che altrettanto facesse a rincontro la Maesta Sua: che certo non s' avrebbe altro oggetto che 'l servigio di Dio, e'l beneficio della Cristianità. Arei da dire mill'altre ragioni; ma, perchè sono apertissime, non mi estenderd più altre, rimettendomene alla prudenza di Vostra Signoria, ed alla capacità del Signor Duca, E circa questo so fine. Con

Con l'occasione di questa passata del Principe in Italia, m' è venuto in proposito di far l'officio con Sua Santità circa il restare di Voltra Signoria costì, o venire dalle bande di quà . E finalmente Sua Santità è risoluta che sia bene ch'ella se ne torni: si perchè non le pare ch' ella vi possa stare con degnità, non vi essendo ne Sua Macstà, ne I Principe; come perchè desidera di vederla e di servirsi di lei più da presso. Sicchè la potrà lassar tal ordine, che le cose della Colletteria non patiscano in assenzia sua, e venirsene insieme col Principe. Intanto accadendole avvertir qualche cosa avanti la sua partita, usi la solita diligenza consorme alla fede che Sua Santità ha in lei.

Di Roma alli xxvii. di Marzo MDXLVIII.

### Al Cardinal di Trento.

MESSER Giuliano Ardinghelli m'ha riferito quel che senza sua relazione, e senz'
altri riscontri si teneva per sermo della bontà di Vostra Signoria Reverendissima, ed
Illustrissima. E, con tutto che non m'abbia detto cosa nuova, m'è stato nondimeno
di gran contento, e di grande speranza sentire ancora da lui con quanto amore, e con
quante satiche si travagli tuttavia continuamente in benesicio di questa Santa Sede, e
della Casa nostra particolarmente. Di che
non voglio per ora dirle altro, se non chedal

dal mondo n' ha quella laude, e da noi quell obbligo che si li viene . Volesse Idina che la buona mente, e le buont opere fue facessero quel frutto, che ragionevolmente se ne spera : che sarebbe molto più di quello che n' ha portato ora Messer Giuliano, il quale in vero c'è parso affai poco. Pure dalla speranza che Vostra Signoria Reverendissima ne da, ce lo promottiamo maggiore per l'avvenire. Intanto io non manco di qua di tener le eose in quella buona disposizione che sono; e già, quanto alla spedizione de Legati. o Nunzi, s'è risoluto di provvedere al bisogno della Germania. E quanto alle cose di Piacenza, conforme alle parole dette da Sua-Maestà all'Ardinghelli, si manda Monsignor Santa Croce con Breve espresso per quest esfetto solo. In questo mezzo io non mancherò di fare ogni caldo officio, perchè Voftra Signoria Reverendissima sia rintegrata del suo credito; che spero pure che mi verrà fatto; ancorache sia molto difficile, per esfeit la Camera elaulta per le spese passate, ed alleguate la più parte delle sue entrate a creditori d'essa. Del resto rimettendomi a quanto da Monlignor predetto le fara riferito, fenza aftro dirle, la ringrazio quanto pollo degli affezionati suoi ricordi. E umilmente le bacio le mani.

Di Roma alli xix. d'Aprile MDXLVIII.

#### Al Cardinal d'Augusta (2).

NE per la indifposizion del corpo, nè per l'affenza della Corte è restata Vostra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima di far quelli amorevoli offici, che per noi di euà si desiderano dalla molta bontà sua. Dio fia quello che ne la rimuneri, a servigio del quale si travaglia principalmente in questa pratica. Quanto al beneficio che ne ricevemo privatamente noi, non posso altro per ora che riconoscerlo, e ringraziarnela con tutto l'animo, siccome fo, degli affezionati ricordi ch' ella mi dà tuttavia; li quali sia certa che mi sono a core, e che -da me non resterà mai d' eseguirli. La sede che mi fa della buona inclinazione di Sua Maestà , e della calda intercessione di quelli. Signori, che vi s' adoperano a disporla, mi tà molta speranza per l'avvenire. Ma di presente, per dire il vero, di quà s' aspettava che Messer Giuliano ne portasse maggior arra. Pure non si resterà per questo di continuare nella medefima confidenza che avemo nella Maestà Sua; e di tener le cosé così

<sup>(</sup> d ) Ottone Trusches de Baroni di Waltburg, detto volgarmente il Card. di Augusta: creatura di Paolo III. e celebre nella Storia de' suoi tempi.

roed ben disposte come sono dal canto di Nostro Signore. E di già s' è risoluta, com' ella intenderà, la spedizione de' Legati: e tuttavia si pensa alla risoluzione delle facoltà loro. E, circa le cose private, si manda Monfiguor Prospero Santa Caoce con particolar commessione di negoziarle. l'appuntamento fatto ultimamente nella negoziazione dell' Ardinghello. E di tutte insieme per la buona intenzion, che ne è data da voi altri Signori, e per gli offici cha ci fanno tuttavia, avendoli a far con giulto Principe, si spera buon esito. Quanto all' Abbazia che Vostra Signoria Reverendissima domanda, penso che sarà stata avvisata che jo non mancai subito di fare, il mio debito con Sua Santità, la qual graziosissimamente le ha conceduto quel che le può concedere; e con questa ne doverà avere la spedizione. Desidero che non n' abbia travaglio per altra via : e , non avendo altro che dirle ... umilmente le bacio le mani.

. Alli xix. del sopraddetto mese.

# 48 Al Confessore di Sua Maestà.

PER risposta dell' ultima di Vostra Signaria m' accade dirle, che i suoi buoni offici appariscono in tanti-modi, e sono riserità di qui da tanti, che non deve punto dubitare che non siano conosciuti da Sna Santità, e da noi altri tutti, e lodati dal mon-

do come meritano. Così piacesse a Dio, per beneficio universale, che sacessero quel frutto interamente, che già ne speriame in qualche parte: che sebben la venuta dell'Ardinghello non ci ha portato ne satisfazione. nè risoluzione alcuna delle cose nostre; pure io stimo assai la buona inclinazione di Sua Maestà della quale Vostra Signoria mi fa fede, ancorache io non n'abbia mai dubitato. Di qua le cose sono state sempre, e sono in quel buon termine che si può desiderare dal canto di Sua Santità, e io mi sforzo a tutto mio potere di mantenercele. Resta che Sua Maestà si degni finalmente di mettere in atto la bontà, e la giustizia sua: a che io non dubito che Vostra Signoria non sia per esortarla come la fatto sempre. Di quà s' è già provvisto alla deputazion de Legati per il bisogno della Germania: e, finchè fi delibera delle lor facultà, che si sa tuttavia fi manda Monsignor Prospero Santa Croce che, per non tener sospeso l'animo di Sua Maestà, dia conto di questo poco indugio che si sa per discutere questa materia : e che intanto ragioni del negozio di Piacenza secondo è stato appuntato nella negoziazione di Messer Giuliano Ardinghello. Del resto rimettendomi a quel che a bocca riferirà Monsiguor Prospero predetto; e confidando nella generosità di Sua Maestà e nelle buone persuasioni di Vostra Signozie, s'aspetterà quel che segue. E sonza

più dirle me le offero, e raccomando fem-

Di Rossa saddedetto.

"1014 M. Sig. Gio. Butista Castaldo (a).

. elet. Ogenno fa quanto Voftre Signoria , polla otstonetere con l'autorità appresso la Macha Sua; 100 mis , quando per modeltia non ne voglia far mofessione , a me basta sapere che col-testi-- raminio , e coi ricordi faoi ci-fra fatti , e ci boldi continuo benefici ; perche la verità , minssimmente in bocca d'un suo pari, è impossibile che non abbia quella forza che fente in tutti quelli che sono pur uomini . non che Prencipi e grandi così d'animo comendi fortuna ; quale è Sua-Macstà: la -hidred con remerolità della quale non, pollo herndere scho & hall mai così vincere della pafson d'altri, nè da uno interesse di sì popo santifiento, quale è questo a rispetto della ofina potenza, che non istimi molto più la nottezza dell'animo suo, la gloria del mondo y e quel che importa più , la grazia e " fervigio di Dio , e 'l beneficio della Cristia-·nità ; ancorache non tenelle iun minimo conto della devozione della Casa nostra, e del viasolo che noi avemo del sangue con - Vol. I.

<sup>ं (</sup> s ) Gran Generale , e favorito di Carlo V.

Sua Maesta. Io so che Vostra Signoria per natural sua cortesia, e per l'amor che porta a noi altri, che l'amiamo da padre continuerà sempre ne' medesimi suoi buoni offici. E per questo non voglio perder tempo a pregarnela: ma le dirò bene, che ne l'avemo tutti obbligo eterno; ed io particolarmente mi sforzero di far per mode, che non le paia d'averli mal locati. Di quà fi pensa di satisfare in tutto che si può, e che si deve ragionevolmente, al desiderio di Sua Maestà: e già s'è provvisto al bisogno di cotesti popoli, e si provvede tuttavia a quel che resta, in quanto alle cose pubbliche. In quanto alle private, secondo l' opdine di costà, si manda Monsignor Prosper ro Santa Croce, che le negozi. Vostra Signoria è in loco che saprà di mano in mano come le passano: so quanto le sono raccomandate, come ho detto; so quanto ella è libera, ed efficace nel dire, e nell' operare; imperò senza più parole mi rimetto al parere, ed all' amorevolezza sua. E me l'offero, e raccomando con tutto 'l core .

Di Roma addì detto.

### 50 Al Reverendissimo di Monte.

I o perdonerei qualche parte di quelle punture, che le podagre danno a Vostra Signoria Reverendissima, se, per quel che dicono costo-

costoro, che l'estenuazione del corpo dà vigore, e prontezza allo spirito, sossero state cagione ch' ella avesse satto quel discorso che n' ha mandato per la sua particolare de' xiv. Ma perchè si sa che la prudenza si possiede per abito, e non per accidente; non voglio faper lor grado d'altro che dell'occasione che le hanno data di dettarlo. E per oracolo di Nostro Signore, e per detto delli Reverendissimi Signori Deputati, lo commendo per prudentissimo, per circospettissimo, e per molto bene esplicato. E le dico che, conforme a quel che ella sente, e scrive così da se, come insieme col Reverendissimo Santa Croce, Sua Santità si risolve d'eseguire; come vedrà per la lettera che si manda comunemente a Vostra Signoria, e Sua Reverendissima. Aspettasi un simil ritratto della prudenza dell' uno, e dell' altro fopra al reflante che s' ha da deliberare delle facultà de' Legati . e de' Legati medesimi : venendo agl' individui delle cose, e delle persone, poiche la spedizion d'esse è già risoluta. Sopra di che si degnerà di scrivere appieno, e senza podagre, per chiarirci affatto ch' ella non ha bisogno dell'ajuto loro. Nè altro, Di Roma ec.

Al Bobadilla (2).

43

Nostro Signore per la relazione che le si fa tutto giorno delle buone operer di Vostra Signoria a beneficio della Religione. presentandosele occasione d' una vacanza Ple fa grazia di 100. Ducati di pensione ... Vestra Signoria lo riceva per un segno di buona disposizione di Sua Santità verso di lei te ne tenga maggiore speranza nell' occorrenze da venire. E. quanto ai particolari offici fatti da lei per conto della fede Cattolica, Sua Beatitudine n' ha sentito molto piacere l' e l'esorta a continuare, che, quanto appartiene a Sua Santità, non si manchera dei rimedi opportuni alla riduzione di cotella nobilissima Provincia interamente, non che degli Stati ch'ella dice, come ha fatto di continuo fino a ora. E quanto agli articoli che Vostra Signoria avvertisce, non si manchera d' averci considerazione in questa deputazion de' Legati, che si domandano di costà. Intanto Voltra Signoria mantenghi la buona disposizione acquistata, e vegga di disporre più che

<sup>(</sup>a) E' verifimile che sia Niccolò Bobadisia, Spagnuolo, uno de' primi nove compagni di S. Ignazio; che, trovandosi alla Corte dell' Imperadore Carlo V., screditò colla voce, e cogli scritti il famoso Interim, sicchè l' Imp. lo rimandò in Italia.

che può del restante. E senz' altro dirle me l' offero sempre, per to the la color. Di Roma alli xix. del detto.

Al Principe di Mavojan

Vostra Eccellenza devojesser gerta per ... molti rispetti, che io desidero avere occasione di farle servigio; e per questo ancora può essere sicura, che nella istenza ch' ella mi fa di procurare appreño a Nostro Signore. che l' Abbate di Capri ottenga il Vescovato d' Asti , io non abbin mancato di fare ogni officio, necessario. Tuttavolta semo stati prevennti a merche già Sua Santità p' avea disegnato in persona di Monsignor della Croce. Del quale, poiche l'elezione è seguita, io son certo che Vostra Eccellenza si terrà ben soddisfatta, per esser tale ch' ella ne può avere ogni confidenza, e per l'altre qualità molto degno del suo savore, Resta che Vostra Eccellenza sia servita d'avermi per iscusato in questo; e non resti di comandarmi in ogn'altro suo desiderio; che in quanto per me si potrà, non mancherò mai di mostrarle almeno il mio buon animo di servirla.

Di Roma alli xxviii d'Aprile MDXLVIII.

# Al Vicelegato della Marca .

INTENDO che un Ranaldo della Salara. abitante in Civitanova, uomo da bene, e di più d' ottant' anni, de' quali ha la maggior parte spesi in servigio della Camera. si truova in quest'ultima sua vecchiezza in uns misera solitudine, per essere un suo figliuolo unico confinato da Vostra Signoria: imputaro che, avendo il suo lavoratore ucciso un pecoraro che li danneggiava la possessione egli li fece animo con certe parole mentre erano insieme alle mani. Per le quali parole su condennato in certa somma de danari, ed in cinque anni d'esilio. Il Giovine mi si dice ch' in tutto 'l resto della sua vita è flato sempre modestissimo; ed in questo caso su più presto trasportato dall' inconfiderazione che dall' insolenza. Con tutto ciò quanto alla pena ha concordato con la Camera; e, quanto all'essio è stato già fuori un anno. Ora fi desidera che Vostra Signoria dispensi li quattro restanti per so-stentamento di quelli pochi giorni che il padre ha da vivere. E, considerato il caso, e la qualità delle persone, e che Vostra Signoria ha già satissatto in gran parte alla giustizia, a me pare che possa ancor con sua laude satissare in questo resto alla pietà. Alla quale per li rispetti, che si sono detti, -credo che s' indurrà facilmente. Ma io per

compassione di quel povero vecchio, e per desiderio di compiacere a chi me lo raccomanda, ci aggiungo questa mia raccomandazione, la quale voglio che sappia, che non è dell' ordinarie. E senza più dirle, me l' offero per sempre.

Di Roma alli v. di Maggio MDXLVIII.

### Al medesimo.

54

PER nome di Batista Lazzerino da Civitanova m' è stato esposto che, per esser benestante, certi di detto loco, per questo solo disegnando d'apparentar con lui; ed esfendo giovinotto, e semplice, con alcune arti, e con persuaderli che 'l zio paterno 4 fotto tutela del quale si trova, se ne contentasse : l'hanno condotto a dir di sì con intervenimento di Notari, e di testimoni ; ma non per verba de prasenti. Ora avvedutosi d'esser circonvenuto, e che non è vero che li suoi ci consentano; non avendo, non che altro, veduta mai quella puttina che cercano di darli; non intende più di volerla. E per molte ragioni, le quali penso che costeranno ancora a Vostra Signoria, mi si sa vedere che 'l maritaggio non è valido. E nondimeno par che di costaggiù li suoi siano astretti, e che egli ricorrendo a Roma sia stato condennato in contumacia. Io so che per l'ordinario li sarà fatta giustizia ; suttavolta, a richiesta del povero putto, raccomando. a Vostra bignorias questas causa petrosis dovenes; parepubliciogrammusa planadi causa petrosis dovenes; parepubliciogrammusa planadi cata tivo esempio sche periupueste wie indirette, es senza semisentimentos del suoi, una sempioceta, to, comunicacionis, sia sforzato a dispor della la robasse della persona sua contra sua vos glia a Elicias attro directme. l'instero pe race comando e el senza semando el semando el senza semando el senza semando el senza semando el semando el senza semando el s

Di Roma alli v. di Maggio MDXLVIII.

5 - Al Duca di Savoja.

DESTDERTO mio farebbe flato che No-Aro Signore avelle provviko del Vescovato d' Asti il Reverendo Abate di Capri, secondo la domanda di Vostra Eccellenza ; non ho mancato in suo servigio di farne officio fino a quanto m' è parso di dovere, e di potere operarvi. Ma Vostra Eccellenza può considerare la forza de'rispetti, che hanno mossa Sua Santità a disporne in persona di Monfignor della Croce, o da questo avere per ifeulato il mio non poter più che tanto, ed accettare in buona parte la deliberazione di Sua Beatitudine. Della quale io son certo, che ancora l' Eccellenza Voltra fi fatisfarà, per effere il Vescovo tale che no può sperare ogni buon reggimento circa la sua Chiefa , ed ogni debito officio verso di dei: E, perché io conofce la modestia dell'Encellenza Vostra, e la riverenza ch' è solita di portar sempre alla Sede Appostolica, confidandomi, che dia per favorir benignamento l'efecusione del Breve, che sopra di siù le ferive Sua Santità, non le dirò altro; se non ch'ella non deve per questo dissidar della graticia di Sua Beatitudine nell'altre occarrenze, nè dell'opera mia, agni volta che si degnora di valersene. E, pregandola che ancara per mio amore abbia il sopraddetto Monsignor in protezione, a lei raccomandandomi ed osserendomi, le bacio le mani.

Di Roma alli vii di Maggio MDXLVIIL

### 36 - Al Vescoun di Vercelli: (2).

Vos Tara Signoria Reverendissima potrà facilmente sapere ch' in non ho mandato di far opera che l'Abate Reverendo di Capri suffe provvisto della Chiesa d'Assi, secondo il desiderio del Duca Eccellentissimo di Savoja, e del Principe Illustrissimo, suo singliuolo Marcon tutto ciò non è parso a Nostro Signore di poter mancare a Monsignore della Crocce l'antica servità, e le buone quantità del quale essendo note a Vostra Signoria, sio la prego, che sia contenta di farle conoscere angora all'Eccellenze loros; accioce chè s'appaghino dell'elezione di Sua Santità;

<sup>(</sup> a ) Pietro Francesco Ferrerio , fatto poi Card, da Jio IV. nel 1561.

37

ammettano la scusa a me di non averle servite; ed abbino il Vescovo in quella grazia
ed in quella considenza, che si conviene alla
fua bontà, ed all' osservanza, che si possono promettere in ogni tempo da lui. Mandasi il Breve spedito per entrare in possesso;
per esecuzion del quale, sapendo quanto l'Eccellenze loro sono circospette, e riverenti alla Sedia Appostolica, non le dico altro: se
non che, bisognandovi in qualche parte l'osficio suo, sia contenta d' interporvelo volentieri per satisfazione di Sua Santità, e per
benesicio del Vescovo. Di che io n' arò sobligo particolarmente con Vostra Signoria, alla quale m' ossero, e raccomando.

Di Roma alli vii. di Maggio MDXLVIII.

### Al Cardinal Durante.

I o credo pure che in questa causa dell'Abbazia di Santa Natoglia, dopo che le cose sono stabilite innanzi a Nostro Signore, dopo la supplicazione segnata, dopo il Breve mandato da Sua Santità per la relassazione de' frutti, e dopo l'essersi adempito di qua tutto quello che Vostra Signoria Reverendissima ha saputo domandare per sua giustissazione, ch'ella si doverà contentare di sare, almeno per officio, quel che tante volte le ho domandato per grazia: e per grazia le domando ancor di nuovo, che non se ne dia più sastidio a Nostro Signore. Dico così,

perchè con tutto quello che s'è fatto, che già non ci resta più che fare, la Comunità di Camerino è di nuovo ricorsa al Duca Otzavio, ed ha ortenuta una lettera, che Vostra Signoria Reverendissima soprassegga l'ese cuzione del Breve fino a tanto che Nostro Signore deliberi. Che mi meraviglio che procedano con tanto poco rispetto, e che non fi contentino d' aver avuto più che non dovevano avere, e più che essi medesimi non hanno chiesto: non ricordandosi di quel ch' hanno fatto negoziare quì alli loro Imbasciatori, nè delle loro lettere, nè de' loro memoriali, e dell' altre circostanze che ci sono corse, delle quali tutte Nostro Signore è informatissimo, ed è risoluto, e l' intende. com'io dico, e la spedizione è finita di tuta to. Imperò, non ostante la lettera scritta ulsimamente dal Duca, Vostra Signoria Reverendissima farà cosa conforme alla mente di Sua Santità, ed alla promessa ch'ella ha fatta a me, di dare ordine che'l Breve sia eseguito senza più replica, e che la Comunità si quieti di quel che è satto, come deve : a tanto più quanto si sanno le pratiche satte da' particolari per interesse loro, e non per zelo del pubblico, al quale si è satisfatto con la ricompensa di Pompejano, che è quanto ho da dire a V. S. Reverendiss. la qual prego quanto più posso; e con serma speranza, che non debba mancare, me l'offero, e raccomando.

Di Roma a'xvi. di Maggio MDXLVIII.

rient is a forth of slat in the same file.

QUESTA è la prima grazia che io domando a Voltra Signoria Illustristima, e Reverendissima, quasi per una primizia dell' altre che mi occorrerà di chiederle nella sua Legazione di Perugia: ma niuna, o pochissime m'occorreranno che io desideri tanto d' ottenere quanto questa. Il che sa che io ne le domandi prima che si conduca in sul loco; per non effere prevenuto nè da richielte d'attri, ne dalla sua deliberazione. Il Bargellato di questa sua Legazione è ora, in mano di N., del quale io penso ch' ella sentirà quel buono odore che n' ho sentito ancor io : che per la sua bonta fono stato ricerco da molti d'intercedere appresso di soi per la continuazione deli suo officio. E per compiacere a questi tali, e perch' io l'ho per degno di quel leco, e perchè torna bene ancora a me per qualche mio difegno che vi stia; io supplico Vostra Signoria Reverendissima che si degni di sarmi grazia di confermarvelo, e di favorirvelo fino a tanto che

<sup>(</sup> a ) Gregorio Cortese, di Modona, ereato Card. da Paolo III. addi 31. Maggio 1542, morà in quest'anno, 1548, nel mese di Settembre, ed ebbe per successore nella Chiesa di Urbino il Card. Giulio della Rovere, fratello del Duca Guidubaldo.

lo troverà quell' uomo dabbene quale io credo che sia i levinon serene chi-ella n'abbia potuto dare intenzione ancora a persona; ma u quando bene nei fosse stato ricerco da qualicheduan, io la prego che, per fartie favore armie i fia contenta di trovar qualche onesto modo che gostui medsia compiacinto innanzi La tutti. E confidando che non lia per mancarmene, comendi cola già ottenuta ne le warm in a well as of the some of a want of an

Mi Governatore di Parma

்ச் அடி அடி மாக அரி AVEMO ricevute a questi giorni più vo-Rre . e per rispoltut di tutte insieme vi diciamo che aoi ci temamo affai ben: foddisfatti di voi, e d'ogni vostra aziene. E sopra tutto avemo cari gli avvertimenti che gi date; e fperiamo che la lungo andere quella mala satissazione, che dite, sia per cessare. E in ogni case pensamo che non sia per seguirne disordine; perche sappiamo che voi supplitete agli discetti d'altri à e perchè fiamo fecurissimi degli animi de' nostri Parmigiani li quali terrete affocurati a riacontro della molta affezion noltra verso di loro, e della particolar cura che avemo di conservarli, e di accrescerli. E segua che vuole, ancora che paja contra al desiderio loro, che sarà per lor benefizio.

Eloriateli dunque a tener per lo meglio tutto quello che piazelle a Sua Santiva di

deliberar d'ess. E voi seguite, come sate, tenendo per sermo che l'operazioni, e le satiche vostre son conosciute ec.

60 Al Duca di Ferrara (2).

NEL passare che farà Monsignor d' Imola mandato da Nostro Signore al Re Cristianissimo, oltre alla commessione, che tiene da Sua Santità di trattare con Vostra Eccellenza delle cose comuni, le bacierà le mani particolarmente da mia parte, e le rendera conto sopra tutto della buona intenzione che mi mosse in Concistoro a dire il mio parere liberamente circa la proposta della Chiesa .... la quale intendo, che non è passata senza qualche sdegno di Vostra Eccellenza. Ma io mi confido nella prudenza sua, alla quale nessuna ragione può dettare che io mi sia possuro indurre a far ciò per dispiacerle, o per poca cura di farle servigio. L'ho fatto adunque, perchè le cose sono a termine che certo bisogna far così. E che così bisogni, si può vedere da questo che l'ho fatto non solo contra la satisfazione di Monsignor Reverendissimo suo fratello, ma di me medesimo. Che se avessi giudicato che sosse bene. e facile ad ottenere il contrario; può ben' effer

<sup>· (</sup> a ) Ercole II. fratelle del Card. Ippolite IL.

Eller certa, che io l'arei procurate, quando mon fusse, mai per altro , perchè tomava meelio ancora a me. Ma io conoscendo che la ritortola ritrovata al Decreto suscitava scandalo, e che l'averla usata a beneficio mio m' avea nociuto, e dato qualche carico; con offerirmi alla vera preservazione d'esso Decreto ho voluto ammendar me, e non patire che Monfignor Reverendissimo caggia in quello errore, dal quale io ho cercato di follevarmi. E tanto che io mi pensava, che questa mia libertà di dire da un canto si dovesse attribuire alla securtà, che mi pare di potere avere con Sua Signoria Reverendisfima; e dall'altro fapeva che farebbe stata a gran corroborazione del Decreto, ed a buona edificazione degli altri per l'avvenire, passando con l'esempio di Sua Signoria Reverendissima, e mio. A questa securtà, ed s questo zelo che io dico, prego Vostra Eccellenza, che imputi tutto quello che io ho operato in questo caso, e non ad altra sinistra intenzione; che, stando la servità ch' io tengo con Vostra Eccellenza, e con Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo, la huona intelligenza che si desidera con la sua Cafa, e molti interessi che ci ssorzano a correre la medelima fortuna; non deve penfar mai, se non che tutta la Casa nostra le sià deditissima, ed io spezialmente servitore, a desideroso di farle ogni sorte di servigio. di questo, e d'altro, rimettendomi a quanto le

to levdish diffusamente Monlignor d'Amola fopraddetto; sentra qui bfastidità que construtto di core di construtto di core di construtto de construit de construit

the second second many properties and an expense

gioria in the Aziam Butt che Voltra Sigioria in the formation of the month of convengent at debili effecti mici
verto de lei gi pur in de grato di voltre che
ogni mia piccola dimetrazione le sia tanto
accetta. E gratistima m' è stata la ricordanza dell'amorevolezza sua verso di me, ancorache non sia necessimia y perohe già per
infiniti riscontri m' è sistissima, e mi sta
senzo e nella memoria. Resta che dal canto
fino ella mi dia occasione di renderle gratitudine, ed io dal mio non mancherò di valermi di lei in tutte le mie occorrenze considentemente.

· Alli iv. di Giugno MDXLVIII.

### 62 Al Cardinale Sfundrato.

En ano già le cose di qua risolute, e fermate del tutto, e nel Concistoro di quefermate del tutto, e nel Concistoro di quefermate del tutto, e nel Concistoro di queper la Germania con se illor facultà se con
la forma del vivere, e de costumi di quella
la forma del vivere, e de costumi di quella
la forma del vivere di interamente stala filiate. E oltre alla disposizione delle cose
la con cera dichia degli animi dalla parte di Nostro
Signo-

Signore; e da quella di Sua Maestà si/teneva per cola ferma d'aver qualche corrifpondenza, e qualche faggio della bontà, e della giustizia sua: quando è comparso l'avviso di Vostra Signoria Reverendissima, che la Maestà Sua, prevenendo le provvisioni già fatte, e quasi mosse di quà, Tenza alcuna autorità della Sede Appostolica, ha pubblicato ai Principi di Lamagna la forma dell' Inserim (a). Pensi Vostra Signoria Reverendisma di quanto dispiacere sia stato a Sua Santità, ed a tutto il Sacro Collegio e di quanto impedimento alle cose incamminate. lo per me ne sento dolore infinito, che mi trovo aver gittate via fante fatiche fatte così per beneficio della concordia universale. come a compiecenza di Sua Maestà. E non posso fare di non meravigliarmene, non vedendo cagione perchè dovesse la Maestà Sua venire così determinatamente ad una deliberazione di tanto momento, e di tanto scandolo nella Cristianità: essendo disposte le cose com' erano di quà, ed arrivato, e non inteso Monsigner Prospero; il quale ha portato, se non la risoluzione intera delle cose, Vol. I. alme-

<sup>(</sup> s ) Effendoù trasportato il Concilio da Trento a Bologna, Carlo V. per regolare gli affari della Religione nella Germania pubblicò a' 15. di Maggio 1548. sella Dieta di Augusta il famoso Interim.

almeno la certezza che sarebbero risolute di corto, come sono: massimamente che non si può dire che siano state supersedute per negligenzia, ne tranquillate per astuzia; ma tenute sempre in necessaria considerazione, e sollecitate più che non si conveniva all'importanza del negozio che si tratta. E mi duole così per lo disturbo delle cose pubblishe, e per l'interesse delle private, come per l'onore della Maestà Sua; la quale mi pare che si potesse risolvere a cosa più degna della fua grandezza, e più proporzionata al servigio di Dio, ed alla quiete della Cristianità. Ma io non posso fare altro che aver pazienza, e conformarmi alla volontà di Dio, dalla quale so che depende quella de' Principi . consolandomi che'l mondo può manifestamente aver compreso qual sia stata la mente, e l'opere di Sua Santità per conservazione della concordia, e della Religion Cristiana: e che io particolarmente non ho mancato di far tutti quelli buoni offici, che io ho giudicato che si convenghino al grado, ed al carico mio, e particolarmente al , servigio della Maestà Sua. Del restante Dio fa quello, ch' è meglio; ed alla sua provvidenza me ne rimetto ec.

IL Signor D. Diego (b) m' ha fatto vedere una lettera della Maesta Vostra diritta a Sua Santità sopra l'occorrenze di quà. che ragiona ancora particolarmente, di me . In questa parte dove Vostra Maesta mostra di tenersi fino a ora satisfatta delle azioni mie, m' arebbe dato piacere infinito, se 'l presentarmi poi lo sdegno, e la severità sua in caso ch' io non perseverassi, non m' avesse avvertito, che questa sua satissazione del passato è congiunta con un poco di diffidenza dell'avvenire. Il che non posso negare che non mi sia d'altrettanto dispiacere; dubitando che questa sua sospension d'animo verso di me non mi tenga ancor sospesa la grazia sua. Ma io ricevo questo avvertimento in buona parte; poiche son certo che la divozion mia verso di lei è pura, e salda: e farà sempre in ogni accidente, tanto che n' attendo a rincontro rimunerazione : come quello che son risoluto che la Maestà Vostra vorrà da vero Principe far così chiara al mondo la sua magnanimità, come la sua poten-

(w) Cipe all' Imperador Carlo V.

<sup>(</sup>b) D. Diego di Mendozza, Ambasciadore di Carlo V. al Pontesce.

za. E già comincio a vederne qualche segno; poichè nella medesima lettera si propongono alcune vie d'accordo circa le cose di Piacenza. Per questo, e per gli altri negozi che corrono, m'è parso d'inviare un mio, che sarà (a)... al Reverendissimo di Trento, perchè in mio nome spezialmente ne sia con la Maestà Vostra, e ne ritragga la mente sua. E di tutto rimettendomi alla relazione di Sua Signoria Reverendissima, e considando nella benignità, e nella giustizia della Maestà Vostra, senza più sastidirla a mmilissimamente le bacio le mani ec.

#### A Sua Maestà.

Mando a posta il Signor Jeronimo da Correggio (b) per le cose che occorrono, e sopra tutto quel che tocca il mio proprio particolare. Supplico umilmente la Maesta Vostra si degni ascoltarlo benignamente, e crederli come sarebbe a me stesso, e come se per me parlasse l'istessa verità; perciocchè le mostrera le viscere dell'animo mio devotissimo; per consermazion del quale io

1561. sotto il Pontificato di Papa Pio IV.

<sup>(</sup>a) Messer Giuliano Ardinghello.
(b) Figliuolo di Giberto X. di Correggio, e di Veronica Gambara. Ottenne il Cardinalato l'anno

mon ho bisogno che la Maestà vostra mi proresti (come sa per una diritta al Signor D,
Diego) della sua indegnazione; perchè io la
servo per obbligo, per elezione, e per inclinazion naturale. E sino a quanto mi sarà lecito, il mio servigio sarà perpetuo, e
sincerissimo. Prego Dio che altrettanto le
sia accetto, e la Maestà Vostra che nelle
sue deliberazioni, quanto alle cose nostre private, si degni averlo in qualche considerazione; come son certo che nella causa comune arà quel riguardo che si conviene al
servigio di Dio, ed al benessicio della Cristianità. E senza più sastidirla umilissimamente le bacio le mani.

#### 65 Al Cardinal di Trento.

INTESI quanto mi su narrato per parte di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima dal Secretario del Cardinale Illustrissimo d'Augusta; ed ella da Messer Giuliano Ardinghello, il quale io mando a posta per conserire de' medesimi, e d'altri negozi con lei, intenderà pienamente quel ch'io le rispondo, e quel che di nuovo si desidera ch'ella si degni d'operare a benesicio nostro. Che, sebbene intendo che Vostra Signoria Reverendissima si partì di quà non troppo ben soddissatta, non resterò per questo di valermi della sua protezion in tutte le nostre occorrenze considentissimamente: imma-

ginandomi ch' ella non si satisfacesse più tosto del ritratto del suo negozio, che di me, e dell' officio mio; che, come prudentissimo, penso che conoscesse da un canto la mia buona volontà, e ne vedesse ancora buoni effetti; dall' altro non dubito che non s' accorgesse del mio non poter più che tanto, e che non considerasse la difficoltà di quel che si trattava. Ho di poi Vostra Sienoria Reverendissima per tanto magnanima. che in ogni caso me ne prometto ogni sorte d'ajuto, e di favore, e massimamente nelle nostre necessità. Con questa fidanza indirizzo ora a Vostra Signoria Reverendissima il mio sopraddetto, e la supplico che per beneficio così delle cose nostre private, come delle pubbliche, si degni corrispondere alla speranza che noi teniamo in lei, ed all' oppenione che corre universalmente della prudenza, della bontà, della generosità dell' animo suo, e della molta autorità che tiene appresso a Sua Cesarea Maesta. Del resto rimettendomi a quanto le sarà detto dall' apportatore, senza più distendermi, le bacio umilmente le mani ec.

# 66 🧠 Al Cardinal d'Augusta.

Ho visto quanto Vostra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima mi scrive per la sua de xix. di Gennajo, ed inteso Messer Annibale suo Secretario. E perche il medesimo

simo se ne torna, e di più mando a po-Ha Messer Giuliano Ardinghello instruttissimo di quanto passa, e di quanto si richiede dagli buoni offici di Voltra Signoria Reverendistima, e del Reverendissimo di Trento; di tutto rimettendomi all'affezione, alla prudenza, ed all' autorità loro, non mi pare che ci occorrano altri prieghi, nè altri ricordi ; poiche per lor medesimi conoscono l'importanza del negozio, e con tanto amore, e con tanto affanno procurano l'affetto delle cose così pubbliche, come private. Noi di quà andiamo tutti a questo segno; e non s' è mancato d' operarci tutti i mezzi possibili. Son certo che di costà si farà il medesimo, giacche siamo a termine, in quanto a noi, che Sua Maestà se ne doverà contentare. Dio sia quello che inspiri la mente dell' uno, e dell'altro Principe a quel che sia più suo servigio. Io ringrazio Vostra Signoria Reverendissima della cura, e delle fatiche che si piglia per beneficio nostro particolare. E pregando per la sua sanità, nella quale intendo essere alquanto vesfata, quanto posso umilmente me le raccomando ec.

# 7 A Monsignor di Granucla.

Da Monsignor Nunzio sarà detto a Vofira Eccellenza l' elezion satta da Nostro Signore del Vescovato d'Asti in persona di E 4 MonMonfignor (a) della Croce, suo antichissimo, e fedelissimo/servitore; e la resistenza che fa l' Eccellentissimo Signor Duca di Savoja di farlo ammettere nella possessione : cosa che tocca molto l'autorità della Sede Appostolica, e la degnità di Sua Beatitudine. Prego Vostra Eccellenza che, per rimediare a cosa di tanto mal esempio, si degni rasieme col Signor Principe di Piemonte, al quale se ne scrive, interporre l'autorità sua, perchè il Duca si disponga a non contravvenire in ciò alla mente di Sua Santità, la quale è ben risoluta che l'elezion satta abbia loco. E del resto rimettendomi a quanto da Monsignor Nunzio le sarà detto sopra ciò, senza più fastidirla le bacio le mani.

Di Roma a'xix. di Giugno MDXLVIII.

### Al Cardinal di Trento.

Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima deve sapere che vacando per morte del Reverendissimo Triulzi il Vescovato d' Asti, con tutta l' istanza che ne sufse fatta a Sua Santità dagli Agenti del Principe di Savoja, ne fece grazia a Monsignor

<sup>(</sup> a ) Bernardino della Croce, Milanese, eletto da Paolo III. Vescovo d' Asti 27. Aprile 1548., e trasportato al Vescovato di Como nel 1550.

della Croce. Ed essendosi mandato il Breve per pigliarne il possesso, il Signor Duca di Savoja ha ricusato di darlo; iscusandosi che ne scriveria al Principe come di cosa sua particolare, per esser egli stato investito d' Astidalla Maestà Cesarca; nè fin qui se n'è avuto altro lume. Ora con l'occasione della passata di Vostra Signoria Reverendissima per Milano in compagnia del Principe Massimiliano, dove ella si potrà facilmente abboccar col Duca, non ho voluto mancare di scrivere a Vostra Signoria Reverendissima, acciocchè con l' autorità, e bontà sua rimedi a tutto; e faccia capace il Duca del debito fuo. e della riverenza che si deve agli ordini della Sede Appoltolica, massimamente da Principi Italiani; alli quali molto meno che agli altri si richiede di dispregiarli, e dal proceder de' quali gli altri pigliano buono, e cattivo esempio. E finalmente che'l disponga a dare al prefato Monfignore il possesso del predetto. Vescovato; mostrandoli quanto sarà cosa più degna d'un suo pari mantenersi buon figliuolo di Sua Santità, che l'esserli repugnante, e disobbediente. Oltrechè l' elezion fatta è di persona, che Sua Eccellenza se ne può promettere ogni osser-. vanza, ed ogni debito officio.

Di Roma addì detto.

# Al Principe di Piemonte.

QUALE officio io mi facessi con Nostro Signore, perchè a compiacenza dell' Eccellenza Vostra, e del Signor Duca suo padre il Reverendo Abate di Capri fosse provvisto del Vescovato d' Asti, ne possono far sede a Vostra Eccellenza gli Agenti suoi qui . E se io non l'ottenni, non su per altro che per essere prevenuto dal disegno, che Sua Santità n' avea già fatto in persona di Monsianor della Croce. E se Sua Beatitudine su. mossa da ragionevole cagione a farne grazia: a un suo servitore di tanto tempo, e ditanta fede, si rimette al giudicio suo : esfendo massimamente il Vescovo tale che l'Eccellenze Vostre lo possono aver per servitore confidentissimo, ed affezionatissimo. Ora che il Signor Duca suo padre non si sia contentato d'ammetterlo alla possessione, nè di fare esequire in ciò il Breve di Sua Santità. non posso altro che maravigliarmene; non mi parendo conforme nè alla speranza, che s' ha nell' Eccellenza Sua; nè a quella riverenza che è sempre solita d'avere agliordini di questa santa Sede. E con tutto ciò fon certo, che fino a ora non l'abbia fattoper qualche buon rispetto: e non mi posso persuadere a niun modo che non sia per contentarsene per l'avvenire. Il che per tanti eispetti che l' Eccellenza Vostra può molto

ben considerare, crederei che susse ben satto. Io non entrerò a persuaderlo all' Eccellenza Vostra, sapendo la bontà sua qual sia: ma la supplico bene che si degni impetrarlo da Sua Eccellenza, che, oltrechè sarà cosa degua di se, e gratissima a Sua Santità, il Vescovo n'arà obbligo perpetuo all'Eccellenza Vostra, ed io insieme con lui. addì detto.

# 70 Al Principe di Spagna (2).

IL Signor Giulio Orlino in questa sua ritornata alla Corte farà principalmente riverenza a Vostra Altezza da mia parte, e le renderà conto di quanto ha passato prima con Sua Maestà, di poi qui con noi altri, circa i negozi che corrono. E le dirà pienamente la speranza che avemo conceputa così nella buona intenzione che gli è stata data dalla Maestà Sua, come negli buoni offici, che ci promettiamo particolarmente da Vostra Altezza. La supplico sia servita accompagnarlo con quel favore, e grazia appresso Sua Maestà, ch' ella giudicherà convenirsi alla giustizia della causa, e alla devota servitù nostra. Del resto rimettendomi a quanto dal detto Signor Giulio le farà riferito più largamen-

<sup>(</sup> s ) Il Principe Filippo, figliucio di Carlo V. poi Filippo II. Re delle Spagne.

gamente; senza più fastidirla, le bacio umilmente le mani.

Di Roma alli xi. di Gennajo MDXLIX. (a)

71

# Al Granuela.

Con tutta l'irresoluzione del negozio che il Signor Giulio ha portata, considerando le parole che ci ha riserite per parte di Sua Maestà, non volemo ancora dissidare ch' ella non sia finalmente per venire a qualche conclusione degna di se, e della speranza che tenemo nella generosità e giustizia sua. E per questo si rimanda il Signor Giulio medesimo con quella instruzione, che la Maestà Sua desidera per sua satisfazione. Io prego Vostra Eccellenza che non voglia desistere delli suoi buoni ossio, medianti i quali attendemo che il predetto Signore ritorni con la desiderata spedizione. E senza più dirle con tutto il core me l'ossero.

Di Roma alli xi. di Gennajo MDXLIX. (b)

72 Al

<sup>(</sup> c') E' la 63. del Vol. III. delle Familiari con var. lez.

<sup>(</sup>b) Questa lettera nel MS. era fuori di luogo, e con manifesto errore nella data, dove in vece dell'anno 49, si leggeva il 48.

### Al Duca d'Urbino (2).

L'allegrezza che Nostro Signore, e noi altri avemo sentita dell' acquisto fatto del figliuolo malchio, non mi sentendo da poterla esprimere con questa, lascerò che Vostra Eccellenza se la immagini per se stessa ; che sa per quanti rispetti deve esser desiderato, ed aspettato da noi; e che 'l Signor Riniero medesimo, il quale n' ha potuto vedere i segni, ve le riferisca in parte. Resta che in nome di Sua Santità, e di tutta la Cafa nostra io me ne rallegri, come fo, cordialmente con lei : e che preghi il Signor Dio che questa buona fortuna sia; come speriamo, a perpetuo contento, e felicità dell' una Casa e dell' altra. E senza più dirle le bacio le mani.

# 73 Alla Duchessa d'Urbino (b).

Non mi par che bisogni dire a Vostra Eccellenza il gran contento, che Nostro Signo-

<sup>(4)</sup> Questa, e le tre seguenti lettere, che sono senza data, certamente surono scritte a' primi di Febbrajo 1549.; poiche la Duchessa Virtoria diede alla luce addi 2. dei suddetto mese un fanciullo che su Francesco Maria II. Nel MS. erano suori di luogo.

<sup>(</sup>b) Vittoria Farmese, sorella del Cardinale, e-moglie di Guidubaldo della Rovere, Duca di Urbino.

# 78 LETTERE

gnore, e noi altri tutti avemo sentito del felicissimo parto vostro; potendo per voi medesima considerare quale e quanto sia stato. Basta che da voi non poteva venire in Casa nostra la maggior allegrezza di questa, e che ve n'abbiamo quell' obbligo, che si conviene sì per il beneficio che ne risulta ad nna Casa, ed all'altra, come perchè spero che quella contentezza sarà cagione di far che Sua Santità viva ancora qualch' anno. Io ne ringrazio il Signor Iddio , e me ne rallegro con voi con tutto il core : desiderando che come sete stata fortunata a fare un acquisto tale, così siate diligente a mantenerlo, e disciplinarlo secondo si conviene alla fua condizione, ed alla speranza che s' è già conceputa di lui. Baciatelo cordialmente in mia vece; ed il Signor Riniero ch' ha visto parte della nostra allegrezza a riferirà il restante ec.

# 74 Alia Duchessa Leonora (2).

SAPENDO Vostra Eccellenza per quante cagioni ci debba essere stato di contentezza, e di consolazione infinita l'acquisto del sigliuolo satto dal Signor Duca, non mi stenderò

<sup>(</sup> a ) Leonora ippolita Gonzaga , vedova di Frantello Maria della Rovere , Duca di Urbino.

re,

derò con molte parole: petendo per se medesima considerare quale e quanta sia stata l'allegrezza di Nostro Signore, e noi altri tutti, dell'acquisto d'un suo nipote; e pet quanti rispetti dovesse esser desiderato non meno dalla Casa nostra che dalla sua, non mi par che accaggia di dire. Imperò lasserò che 'l Signor Riniero, che n' ha portata sì desiderata novella, ed ha potuto vedere i segni del contento che n'avemo sentito, ne le riserisca parte. Io rallegrandomene quanto debbo con Vostra Eccellenza, e pregando Dio che ne sia di perpetua satissazione; quanto posso cordialmente le bacio le mani.

# 75 Alla Duchessa Madre (1).

Non accade che si dica l'allegrezza ch'awemo sentito del parto della Signora Duchessa, potendo Vostra Eccellenza considerare quanto sia stata grande dalla sua stessa, la quale è una medesima con la nostra. Le dirò bene che 'i contento che n' ha ricevuto Nostro Signore è tale, che speriamo lo debba tenere anco in vita qualche anno. Questo benesicio solo, oltre a tant' altri rispetti che ci sanno parere questa selicità maggio-

<sup>(</sup>e) D. Girolama Orfina, moglie di Pierluigi I. Duca di Parma, e madre del Card. Farnese to.

76

re, V. Eccellenza può pensare che obbligo ne sa tenere con la Signora Duchessa. Vo-stra Eccellenza ne la ringrazi da parte di tutti noi, e si rallegri seco di questa sua buona sortuna, della quale mi rallegro ancora con Vostra Eccellenza. E senza più dirle, rimettendomi del resto al Signor Riniero, che se ne torna, le bacio le mani.

#### Al Vescovo di Fano (a).

L'ULTIME che vi si scrissero di qua furono per il Signor Giulio Orsino, il quale a quest' ora dovera esser comparso. Ed avendo per lui sopplito e con lettere, e con istruzioni a tutto, che n'è parso necessario, come arete veduto, non accade molta risposta alla vostra ricevuta di poi de' 14.; se non quanto a quel capo, che la venuta de' Cardinali Francesi a Roma sa che si dica, e si sospetti un non so che. E questo ancora passero leggiermente, essendo, come voi dite, novelle, e sospetti di volgo; e non dubitando voi che sieno per alterare la buona intenzione di Sua Maesta, nè per dar disturbo al processo del negozio. Se il Cardinal

<sup>(</sup> a ) Fr. Pietro Bertani , Modenese , dell' Ord. de' Predicatori , innalzato alla porpora per li molti suoi gneriti da Giulio III. 1551.

di Ferrara viene a Roma, essendo successo protettore delle cose di Francia in loco del Reverendissimo Triulzi; è cosa ordinaria, Di Lorena non se ne sa altro, se non che'l suo Agente lo dice : certa cosa, è che nè l' uno, nè l'altro ha di quà moto alcuno. E per qualunque negozio si venghino, quì si sta perseverando nella medesima buona disposizione che il Signor Giulio ha portata, e nella buona speranza che voi ci date; alla quale stiamo aspettando che corrispondano gli effetti. E con desiderio s'attende la spedizione del sopraddetto Signor Giulio; circa la quale confidando che non mancherete di far quella istanza che si conviene, non vi si dice altro.

Sopra quanto scrivete a Nostro Signore per la vostra de' xxii. di Marzo circa la Castellanía d'Amposta; dal Signor Giulio avete potuto conoscere la stima, che si tiene ancora in questo caso di quello che si conosce essere in considerazione di Sua Maestà; ed io, in tutto che per me si potrà, non mancherò d' operarmi che la Maestà Sua ne venga soddisfatta: ma bisogna, che ancora voi non lasciate all' occasione di sar capaci quei Signori, che in quelle cose, che sono tanto intricate con l' interesse della giustizia e col pregiudicio del terzo, non si può sar più che tanto. Nelle cose della Religione si sta particolarmente con aspettazione d'intendere che si pigli risoluzione, a quanto s' ha da sa-Vol. I. re,

77

re, e massime circa al venir de' Prelati di Trento in Roma : sicche sollecitate ancora quello negozio con ogni diligenza, e non lo posponete per qualunque accidente si sia. Avvisareci ancora a che tempo s' intende, che Sua Maestà farà la Dieta, ed in che loco. e quel che si può penetrare ch' ella sia per trattarvi : così quel che farà il Signor Principe con effetto, e che disegni hanno della persona sua. E se è vero del Re de' Romani, che si renda difficile ad accomodarsi all' intenzione dell' Imperatore sopra le cose del detto Principe; e finalmente quel che si può conietturare dell' animo di quei Signori di là circa le cose della guerra, e da che banda : e come veramente Sua Maestà intende le differenze degl' Inglesi con gli Scozzesi. E se per virtù delle capitolazioni pretendono i detti Inglesi che Sua Maestà sia tenuta a cosa alcuna; e teneteci giornalmente avvifato di tutte queste cose. Di quà non v' ho da dire altro, se non che nostro Signore, grazia di Dio, sta benissimo al solito.

Di Roma a'x. di Maggio MDXLIX.

### Al Signor Giulio Orfino.

PENSO che sarete arrivato a quest' ora alla Corte a salvamento; che mi sarà caro intenderlo per le prime vostre. E chiamo le prime che sieno subito che sete giunto; ricordandovi quel che v' ho detto a bocca, che

che mi scriviate per ogni occasione, e d'ogai cosa, ed a lungo. In che satisfarete tanto a Nostro Signore, ed a tutti noi altri, quanto sapete che ci è dispiaciuto e parso strano il modo tenuto l' altre volte. Quanto al negozio, non accade dirvi altro se non che qui si sta con desiderio aspettando che ci sa corrisposto con gli effetti a quello, che con tanta ragione ci è dovuto, e secondo l' intenzione che ce n' è data: sperando e confidando nella grandezza, e nella costanza dell' animo della Maestà Sua, massimamente con sì buon mezzo ed amorevole, quale è quello di Monsignor di Granuela, e di Monfignor d' Aras in particolare. Sicchè sforzatevi di darci presto questa consolazione; e tenetemi raccomandato alli detti Signori, al Signor D. Francesco di Toledo, ed a tutti quelli altri Signori amici, e protettori nostri . Nostro Signore, Dio laudato, sta benissimo al solito, e così tutti noi altri. Voi sforzatevi di fare il medesimo.

Di Roma alli x. di Maggio MDXLIX.

#### 78

### Al medesime.

Do Po scritta l' altra m' è venuto a notizia che 'l Signor Cammillo Colonna, io non so da che spirito mosso, ha detto a D. Diego che, avvertendomi due Cardinali che nel ricever noi Piacenza dall' Imperatore avessimo mira, che non fusse con condizioni tali.

tali che potessero dispiacere al Re di Francia; in questa avvertenza io ebbi a dire", che in qualunque modo si potesse per noi, non si lasserebbe di accettarla; ma che, quando la fusse venuta in poter nostro, il Re potevacredere che noi non fussimo per iscordarci dell' ingiuria ricevuta. Il che tutto, per esser mera calunnia, e falsità espressa, (non avendo io pur sognato di dir simili parole) è facile di considerare il fine a che tendono. Onde farà bene che voi siate attento per intendere, se talvolta D. Diego scrivesse qualche cosa sopra questo; e vi ssorziate di ribatterlo, dove giudicherete opportuno, con mostrare la malignità di chi si sia, ed affermare sopra l'onor vostro, e mio, che io non ho detta, nè pensata cosa, che possa essere diversa da quelle che voi avete portate di là. E che in ogni caso nissuna ragion vuole che io sia uscito a tanta inezia: e, bisognando, potrete offerirmi a ogni giustificazione. E, perchè so quanto sia grande la malizia degli uomini, sarà bene che a qualche occasione vi sforziate di mostrare a Monsignor di Granuela in particolare quella forte d'iniquità, e questi ossici, che si vanno sacendo ec. Addì detto.

# 9 Al Vescovo di Fano.

- ANCORACHE' io scrivessi quattro di sono per un Secretario di Gio. di Vega, e che

che ora non m'occorra dir altro; tuttavolta per dar buono esempio a voi, ed al Signor Gialio, di scrivermi per ogni occasione, non ho voluto lasciar venire l'ordinario di Fiandra senza la presente, e dirvi come Nostro Signore si truova qui a Tusculano sano, e gagliardo, grazia di Dio, quanto sapessimo desiderare; e con desiderio s'aspetta qualche avviso dopo l'arrivo del Signor Giulio: sperando che abbia ad esser degno della bontà, e giustizia di Sua Maestà, e conforme a quella intenzione, che tante volte ci avete data. Usateci dunque ogni diligenza; e, dove bisogna, assecurate Sua Maestà, e quei Signori che, restituendoci ella quel che senza nostra colpa e peccato c'è stato tolto, ci troverà in tutti i tempi d'animo tanto grato, e devoto verso le cose della Maestà Sua, e dopo lei del Signor Principe suo figliuolo, che averà causa di restar servita dell' obbligo in che ci averà posto. E conoscerà allora, che chi averà fatto officio in contrario per ritardare la benignità della Maestà Sua verso Casa nostra, si sarà portato iniquissimamente: siccome eziam di bocca non ho potuto non foddisfarmi col Signor D. Diego di quel che io scrissi ultimamente al Signor Giulio essermi stato riferito. In che certo il detto Signor m' ha satissatto, dicendomi che quando avesse prestata sede ad una sorte tale d'officio saria proceduto con ingenuità in avvertirmene, e intesane la mia F 3 risporisposta, e giustificazione per poter scrivere tutto insieme, quando pure li susse parso di darne avviso alla Corte; ma che di questo non n'avea scritto parola. Onde il Signor Giulio potrà andare più avvertito in sar l'osficio ch' io gli scrissi per contrammina di quello che io aveva inteso essere stato fatto contra di me. E a voi, ed al Signor Giulio mi raccomando.

Di Tufculano a'xiv. di Maggio MDXLIX.

Al medesimo.

PER l'ultime mie de x., e de xiv. ho scritto abbastanza, non solo per risposta di quanto scrivete voi, ma per ricordo di quanto da voi si desidera, e dal Signor Giulio, così circa l'usar diligenza in penetrar le cose di quella Corte, come circa lo scrivere. Per quella, acciocchè il presente corriero non venga fenza mie, replico solamente, che qui si sta sperando che dal canto vostro non si manchi della debita sollecitudine, e dal canto di Sua Maessa di vedere ormai frutto di quella buona intenzione, che da lei n'è stata data, e da voi tante volte confermata. Confidando pure che la Maesta Sua non sia per mancarci di quello, che per tanti rispetti ci si deve, che non manchi alla giustizia, alla degnità, ed alla generosità sua, e finalmente, come credemo noi, al servizio di se medesima. Il predetto corriero comparse qui,

due giorni sono, con lettere de' xiv., e sperdito, come intendo a D. Diego; e non ha portato vostre lettere; e pur ne dà nuova dell' arrivo del Signor Giulio, e dell' audienza che Sua Maestà gli avea già data. Penso che non abbiate saputa la sua partita, il che n' ha dato non so che da pensare: e si desidera intendere, se si può, la cagione perchè sia stato mandato, ancorachè D. Diego dica che sia venuto per sue occorrenze particolari. Intendo che questo stesso se no passa medesimamente alla Corte, ancorachè dicono che non passa Milano.

Di Roma a'xxiv. Maggio MDXLIX.

Quanto al negozio nostro particolare, a quest' ora penso che sarete chiari della mente della Maestà Sua, e, non essendo, avete a fare ogni instanza di chiarirvene, e, sapendo che nissuna cosa ci preme più che di vedere il fine di questa pratica, vi dovete sforzare di levarci di sospensione. E insieme abbiate memoria di quanto vi s'è ordinato sopra le cose, che concernono l'interesse della Religione, le quali sono appresso Sua Santità nel grado che conviene, e nelle quali avete largo campo di servire, e satisfare segnalatamente a Sua Beatitudine; la quale è già tornata da Tusculano, e, per grazia di Dio, così sana, e così ben disposta come su mai. Le lettere, che s'hanno da voi fin qui, sono de' xxv. del passato, e del primo di questo: alle quali, non contenendo cosa di momento, non accade dir altro, se non che in tutte le cose di Monsignor mio Reverendissimo
di Trento m'adoperero sempre, e così prontamente, e volentieri, come nelle mie proprie; e, perchè in questo hanno da parlar
sempre più gli effetti che le parole, non dirò altro. Attendete alla sanità insieme col
Signor Giulio, il quale saluterete da mia
parte, e li farete la presente comune.

Di Roma addi detto.

#### Al Vescovo di Fano.

CONSIDERANDO Nostro Signore vicinità in che siamo dell'anno santo, e presupponendo che con la grazia di Dio questa Città, e Corte abbia notabilmente a moltiplicare di gente, giudica convenire alla cura fua pattorale d'esser sollecito di provvedere di buon'ora alle cose necessarie per poter supplire al vitto del popolo che concorrerà al Giubileo. E per essere la provvision del pane quella che deve aversi in principal considerazione, Sua Beatitudine ha dato spezial ordine sopra ciò da molte bande. E perchè fegnalatamente ha deputati uomini idonei ad andare in Sicilia per levare le dieci mila salme di frumento, che si possono gratis extrahere da quel Regno per la convenzione, che ha con la Sede Appollolica, come sapete; Sua Santità s'è risoluta di farvi fare il presente spaccio a posta: con ordinarvi che

al ricever d'esso vi ssorziate con tutta la diligenza, e studio possibile di chiedere, e mandarci spedita la tratta nella forma che su l' ultima che ci inviaste. Certificandovi che. quanto più la cosa preme a Sua Beatitudine, e quanto più è dell' importanza che per voi stesso potete considerare, tanto più sarà alla Santità Sua accetto, e grato il servizio: però non ci perdete tempo. E acciocchè abbiate entratura, e possiate far conoscere la commessione gagliarda che vi si dà sopra ciò. non solo ne scrivo io l'allegata a Monsignor di Granuela; ma Sua Santità n'ha fatto scrivere l'alligato Breve a Sua Maestà, del tenore che, per la copia dell'uno, e dell'altra, vedrete. E non occorrendo altro per questa, e confidando, quanto dovemo, nella sufficienza, e sollecitudine vostra; saccio qui fine, con esortarvi ad attendere alla sanità. Di Roma alli xxvii. di Maggio MDXLIX.

# 82 A Monsignor di Granuela.

S I manda il presente spaccio a posta a Monsignor di Fano, Nunzio, per la causa che Vostra Signoria intenderà da lui: la qualle è in somma per anticipare qualche meso prima ad avere la spedizione della tratta consueta delle dieci mila salme di srumento di Sicilia; acciocche avvicinandosi l'anno Santo, nel quale suole notabilmente moltiplicare il popolo in questa Città, e Corte, si ritro-

83

ritrovi la provvisione fatta di quella parte del vitto che è più necessaria. È perchè sapemo, quanto eziam in questo particolare l'autorità di Vostra Signoria possa satisfarci; ho voluto per speziale ordine di Sua Santità pregarnela con la presente: certificandola che se glie ne resterà con molta obbligazione, secondo che dal detto Nunzio intenderà più largamente. Al quale rimettendomi, saccio sine con baciar le mani di Vostra Signoria, e con pregarle sanità, e lunga vita.

Di Roma a'xxvii. di Maggio MDXLIX.

### Al Vescovo di Fano.

L'ULTIME vostre di qua sono state dei xxiv., e xxvii. del passato; e di poi si sono ricevute le vostre, e del Signor Giulio respettive de' v. xii. xiv. xv. xx. e xxvii. del medesimo. per le quali con grandissimo contento di Nostro Signore s'è inteso che nella materia della Religione si sia finalmente presa risoluzione : e che non si sia per tardar più a lassar tornare li due Nunzi in Germania a mettere in pratica la lor commessione a servizio di Dio, e salute di quell'anime. Resta che, quando non siano partiti, sollecitiate la loro spedizione, avvertendo che si dia tal ordine, che dove andranno possino star con la debita degnità della Sede Appostolica, e che sia a loro avuto il rispetto che si conviene. Avvisandovi che Nostro Signore ha sentita la indeindegnità, che su satta patire alli Nunzi la mattina, che si diede la spada al Principe, e che non è parso anco bene a Sua Santità che non se ne sia satto risentimento per un'altra volta.

Ora s'aspetta qui la venuta de' Prelati di Trento per dar principio alla resormazione tanto necessaria, e tante volte ricordata da Sua Maesta e dalli Ministri suoì. Imperò farete instanza che non si perda più tempo a mandarli, e vi farete intendere che, quando in questa parte non si pensasse di satisfare a quanto v'è stato promesso, Sua Santità ne rimarrebbe con malissima satisfazione. Ma per esser la cosa di tanto momento, e risultando in universal benesicio della Cristianità, non si dubita che spezialmente in questo non si sia per satisfare intieramente.

Quanto alle cose di Piacenza, s'è visto quanto voi e'l Signor Giulio avete seritto; e così per il dovere della causa, come per le molte, e reiterate speranze che n'avete date per tante vostre lettere; considando ancora nella giustizia, e nella grandezza dell'animo di Sua Maestà, non possiamo non aspettarne buon esito: ed attendesi con desiderio la risoluzione, la quale non potendo ragionevolmente tardare a comparire, non è necessario entrare in altri ricordi, nè in altre repliche sopra ciò.

Al Signor D. Diego si sono rese le debite grazie delli buoni offici, che scrivete aver fatti; fatti; e voi di costà non mancate di fare il medesimo col Signor Duca d' Alva, (a) accertandolo che della prontezza, ed amorevo-lezza, che tuttavia dimostra verso le cose nostre, si tien qui il debito conto, e se li resta con quell' obbligo che conviene: e questo medesimo sarete col Signor Don Francesco di Toledo.

Vi condolerete del male di Monsignor di Granuela, e vi rallegrerete della sanità recuperata: certificandolo che e nella sua protezione, e nell'amorevolezza di Monsignor d'Aras avemo ogni nostra principale speranza.

Della impressione fatta costì, che Nostro Signore portasse pericolo nel mese di Maggio (5), ci siamo usi e vi certifichiamo che Sua Santità, Dio grazia, si truova oggidì tanto piena di vigore e di santità; che come non l'avemo vista mai star meglio, così ne speriamo ogni lunghezza di vita; e di ciò potete star securissimo. Ricordatevi della spedizione del nostro Vescovo di Como, acciocche Sua Santità con tutti noi altri, che la desideriamo, possiamo vedere il frutto dell'officio, che voi, e'l Signor Giulio ci scri-

delimo anno.

<sup>(</sup>a) Ferdinando Alvarez di Toledo, Duca d'Alva, uno de' più famosi Capitani del suo secolo, e molto caro a Carlo V. e a Filippo II. suo figliuolo.

(b) Morì Papa Paolo a' ro. di Novembre del me-

scrivete averci satto tanto efficacemente; di che da Sua Beatitudine siete stati assai commendati.

Ricordarete ancora la cosa del Signor Annibal Bozzuto (a), il quale è riuscito tanto dabbene, e virtuoso, che Sua Santità s'è risoluta mandarlo Vicelegato di Bologna, Città tanto importante; con animo di tirarlo anco più innanzi di mano in mano. Onde potete instare appresso a Sua Maestà, che così per rispetto di Nostro Signore, e per farne favore a tutti noi, come anco per le buone qualità del detto Signor Annibale, si degni riceverlo in grazia, che se ne resterà con molto obbligo alla Maestà Sua, ed a lei ne tornerà finalmente servizio.

Ultimamente procurate con ogni diligenza la liberazione del follecitatore del Cardinal Sant' Angelo, Scozzese; il quale si truova costi prigione, pigliato da' Francesi nel ritorno suo di Scozia: circa che me ne rimetto a quanto ve ne serà pienamente scritto dal Reverendissimo medesimo. E attendete a confervaryi.

Di Roma alli xii. di Giugno MDXLIX.

84 A ...

<sup>(</sup> a) Fu poi Arcivescovo d' Aviguone, indi creato Card. da Pio IV. nel 1565.

84

A . . . . . . . . .

GIUNSE il corriero con la vostra (a). e del Signor Giulio de' ix. in affai buona diligenza. E del contenuto d'essa quel che Nostro Signore e noi altri abbiamo fentito. si lascia in vostra considerazione; dicendo solamente che s'aspetta la venuta del Signor Giulio per chiaritci della riuseita, che saranno finalmente queste cose, e del frutto che si caverà delle tante buone intenzioni, e speranze che si sono avute. Dalle quali non ci possiamo persuadere di dover restar ingannati, essendosi dalla parte nostra creduto, e spérato in ogni cosa ragionevolmente. E quanto al tener secreto questo spaccio, e non venire ad altra deliberazione fino all' arrivo del Signor Giulio, ci s' arà ogni possibile avvertenza: nè per ora averei a dir altro in risposta della detta vostra lettera. Ma il dispiacere, che ci ha portato non solo la calunnia, ma la malignità espressa di quelli c' hanno dato avviso della cattura di quei tre Romagnoli, è stato ed è tale in tutti noi,

<sup>(</sup>a) Probabilmente questa lettera è indiritta al Vescoyo di Fano, che allora maneggiava l'affare di Piacenza alla Corte di Carlo V. Nel MS. era dopo quella alla Duchessa d'Urbino a' 19. di Maggio. A poi pare che debba star qui.

che non possiamo non dolercene sino al cielo: conoscendo che sia in poter d'ognuno di mandare dell' invenzion false, e che nondimeno sia lor prestata sede. E son pur cose che non solamente non sono vere . ma nè anco verisimili; non si dovendo credere che mentre siamo stati nel maneggio della recuperazione di Piacenza, abbiamo atteso a cosa che ci potesse disturbare un negozio tale. Ma si vede molto bene che questi sono trovati per ritardare la buona mente di Sua Maestà, e la giusta esecuzione che s'aspetta da lei; e non ci possiamo far altro se non lassare che la malignità faccia il suo corso : e, rimettendoci alla verità, sperar che finalmente sarà conosciuta; perchè non avendo pur pensato ad una cosa tale, non so come possino trovare che l'abbiamo messa in pratica. Ma queste son chimere che, non potendo aver corpo, si può credere che non ci abbino a nuocere in conspetto della Maestà Sua. Il male, che ci fanno con effetto, è quello che ci preme ancor più; il quale è pur troppo evidente, e troppo insopportabile, molestando in le cose di Parma così indegnamente come fanno, e contra le capitolazioni fatte da loro medesimi col Duca Ottavio: perciocchè stringono i possessori de' Beni di là dal. Taro, che sono Parmigiani, a contribuire a Milano. E avendo formate inquisizioni contra certi gentiluomini pur di Parma, li chiamano a rispondere a Piacenza; essendosi per parte del Duca offerto che quando siano colpevoli, come dicono, mandandosi la querela, non si mancherà di proreder lor contra, e castigarli secondo i lor demeriti. In somma si vede che per ogni via cercano di travagliarci, quando dalla parte nostra non s'è mancato, e non si mancanon pur dell'osservazione de' capitoli, ma di far che si viva con quella modestia, e con quel maggior rispetto, che ci possiamo imaginare verso le cose di Sua Maestà : la quale non possiamo credere che voglia comportare che ci sian fatte tante ingiurie, quando aspettiamo mercede da lei, e risentimento di quelle che ci sono state satte per lo passato. Sopra di che v'avete a dolere con Sua Maestà da parte di Nostro Signore, e di tutti noi altri, e supplicarla che si degni di provvedervi . L'altre , che vi si scrissero , fono de' xii. per l' ordinario. E altro non occorrendo per ora fo fine ec.

# 85 Al Signor Giulio Orsino.

ALLE vostre de' xv., e de' xx. rispondo succintamente, presupponendo che quelle del Nunzio vi siano comuni, e potendo essere, secondo che si ritrae dal vostro scrivere, che all' arrivo di questa sarete partito con la risoluzione di Sua Maesta, e con quella buona nuova che vi rincorate di portarne, e che noi speriamo ancora per tanti ragionevoli.

rispetti, e spezialmente perchè così voi n'affermate. Così sto con serma sede, come sono stato sempre, che sarà quel che ne promettete; e n'aspettiamo la conclusione, e la spedizion vostra con quel desiderio, che potete imaginarvi. Intanto si loda la diligenza, e gli offici fatti da voi, e s'accettano i vostri ricordi; e si faranno le provvisioni che desiderate, secondochè si giudicherà opportuno. Del resto, rimettendomi a quanto s'è scritto a Monsignor Nunzio, non vi dico altro se non che vi ssorziate di corrispondere alla spettazione che n'avete concitata. E attendete a star sano.

Addì detto.

86

A . . . . . . . .

Ho finalmente ottenuto da Nostro Signore, che la casa di Vostra Eccellenza sia salva dal gettito; ed, avendone presa la parola da Sua Santità, le do per questa la mia, che in tempo del suo Pontificato non si farà disegno di strada, che vadia per terra. Facciane ora Vostra Eccellenza securamente quel disegno che le pare; e senza altro dirle me le ossero, e raccomando.

Di Roma alli iv. di Settembre MDXLIX.

87

#### Al Signor Rinieri.

Da Messer Ascanio Celso m'è stato riferito l'opera che Voltra Signoria ha fatto con Sua Eccellenza, e quel che procura di fare a beneficio del negozio di Messer Giuliano Ardinghelli, anzi mio proprio; perchè, come le dissi, lo reputo per tale. E di quel c' ha già operato la ringrazio, e la prego a condurre il restante, come so che può sacilmente, considerando l'autorità sua appresso al Signor Duca, e l'altre circostanze di questo maneggio. E, quanto al ragionamento che m'ha fatto M. Ascanio circa quel che si desidera da me, m'occorre dirle che quello, che sta in potestà mia di fare, e che di già l' è stato offerto, farà effettuato senza manco, e che ne può star securissima: ed in quel che depende dalla volontà, e dal giudicio d'altri, non le posso promettere l'esfetto interamente per molti rispetti, che mi conviene avere in questi casi. Ma le prometto bene che io ci farò tutti quei buoni offici, che giudicherò che siano a proposito per ottenerlo; e saranno tali che, se non l' otterrò, almeno Vostra Signoria sarà chiara che da me non è restato. Prego Vostra Signoria che sia contenta di fare altrettanto dal canto suo; e perchè lo spero, e lo tengo per fermo, avendone già visto parte; e confidando nel poter suo, e nella sua promelliomessione; le dico solo che di qua non si resterà di fare, e di tentar ogni cosa per satissarlo.

88

I MOLTI e fedeli servigi, che Messer Pier Antonio Pecci ha fatti a Nostro Signore, ed a noi altri tutti, in occorrenza d'assai momento hanno mosso Sua Santità a penfare che si provvegga a' suoi bisogni; e m'ha spezialmente imposto che scriva a Vostra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima, che li siano pagati dalla Camera di Bologna 25. Scudi il mese, non ostante qualsivoglia strettezza de' danari, o altri assegnamenti che vi siano. Confidando nella destrezza, e nella diligenza di Vostra Signoria Reverendissima, che troverà modo di superar tutte le difficoltà che vi fossero, perchè questo gentiluomo sia satisfatto, al quale io particolarmente, son tenuto pur assai. E però, oltre all' ordine datole in nome di Sua Santità, io la supplico che ancora per amor mio si degni far per modo, che la detta commessione abbia effetto. E quanto più posso me le raccomando, e bacio le mani.

89 Al Vicelegato della Marca.

Vostra Signoria può aver saputo che Messer Antonio Allegretti è stato assai tem-G 2 po

po familiare della buona memoria del Duca nostro padre, ed operato da lui in alcuni affari con molta sua satisfazione. Per questo. e perchè io l'ho per uomo dabbene, e di molte buone parti, io l'amo assai, e lo tengo medesimamente per mio familiare e carissimo. Intendo che egli ha bisogno d'esfere ajutato da Vostra Signoria in alcune sue cause, e spezialmente in una contra Messer Michiel' Angelo della Roccacontrada: della quale e del procedere di detto Messer Michiel' Angelo io sono stato informato per modo, che mi pare che abbia bisogno d'esser sovvenuto, e preso in protezione da Vostra Signoria. Io non dubito che non li sia fatta ragione, perchè dalla sua giustizia non si può sperar altro; ma io desidero che li sia tatta per modo che le cavillazioni dell'avverfario non abbiano forza di straziarlo contro il dovere. E però prégo Vostra Signoria. per farmi una volta cosa gratissima, pigli un poco di tempo a considerare da se medesima questa causa, ed ordini che l'equità d'essa. se così le pare, e questa mia raccomandazione li procuri quella spedizione, che le parrà conveniente; essendo certo che, intendendola come ho fatto io, non mancherà di farlo spedir subito. E in questo, ed in ogni altra cosa lo raccomando a Vostra Signoria, come de' miei più cari come ho detto: e mi sarà gratissimo intendere che questa mia raccomandazione l'abbia giovato,

90

mani.

Nostro Signore intende che Anni-BAL CARO, mio Segretario, sia pagato del credito, che ha con la Camera a ogni modo come è dovere. E poichè c'è questa occasione che li Sc. 200. di marca, che la Camera deve avere da Messer Ercole da M. Fortino per conto della condennazione di Pier Luigi Cerasi, hanno a uscir di mano di detto ANNIBALE per esser egli debitor di Messer Ercole; Sua Santità si contenta, che se gli ritenghino a conto di detto credito, e che sieno fatti buoni a Messer Ercole. Sicche Voltra Signoria Reverendissima si degnerà ordinare che questa partita passi per questa via, facendo dare altro assegnamento al Depositario, bisognando; poiche dice che questi Sc. 200. sono spezialmente attribuiti a lui. Vostra Signoria Reverendissima eseguirà

# 91 Al Vicelegato della Marca.

Io mi sono operato a sar che l' Signor Anton Maria Piccolomini ottenga quella grazia che Vostra Signoria arà veduta per il Breve, che le sarà stato presentato, o le si presenterà per sua parte; come quello che

in questo la mente di Sua Beatitudine, ed a me ne farà cosa gratissima. E le bacio le

, 3

9.4

era mosso da certi altri rispetti; li quali ora cessano per altri di maggior considerazione, avendo inteso poi cose che non sapeva prima. Imperò con quella destrezza, che vi par conveniente in questo caso, sarete contento di temporeggiare, e non essettuare detta grazia. E, perchè l'importanza di detto Breve consiste nella cosa de'suoi creditori, Vostra Signoria andrà riserbato di fargline buono ancora in questa parte fenza darmi prima avviso delle particolarità delle partite, e de' creditori, e delle qualità loro. E altro non m'occorrendo, me l'ossero, e raccomando.

#### Al medesimo.

ANTONIO Tinti da Civitanova avendo fatta securtà a Messer Francesco Corsini, Fiorentino, per una certa somma; venendo lui a morte, gli è convenuto pagare. E avendo le cose sue liquidissime, e 'l suo credito anteriore a tutti gli altri creditori, e dovendo secondo le constituzioni della Provincia esser pagato prima di tutti; contra dette costituzioni è costretto a stare insieme con gli altri a lira, e soldo con estrema perdizione della sua povera samiglia, la quale intendo esser miserabile. Egli mostra il bisogno che tien della grazia e del savor di Vostra Signoria con tanta modessia, e con tanto asfanno della sua ruina, che per compassione

mi muovo a pregar Vostra Signoria, che sia contenta ancora per amor mio a sar per modo, che questo pover'uomo sia rintegrato del suo. che, oltreche sarà cosa giusta, e pietosa, io lo riceverò particolarmente in piacere. E a Vostra Signoria m' offero, e raccomando.

Di Roma a'xxx. di Settembre MDXLIX.

### 93 Al Vicelegato d'Avignone.

AVEMO notizia che l'officio del Segretariato, e registro, che costi si gode a beneplacito nostro Messer Francesco Vitale, sigliuolo di Messer Ramondo, sono di più frutto che non pensavamo; e ne semo ricerchi da altri con molta istanza, e con più offerta d'assai maggior carico che non sostiene ora il predetto. di che potendo sovveni-. re in qualché parte uno de servitori nostri. avemo pensato che 'l beneplacito finisca; e già se n'era fatto nuovo partito a beneficio di Messer Ascanio Celso. Nondimeno a richiesta di Monsig. Reverendiss. Maffeo, per non privar Messer Francesco, poiche'l possiede ci siamo risoluti che l'abbia il medesimo con manco ancora che non ci si offerisce di quà. e ci contentiamo che risponda a Messer Ascanio cento Scudi; oltre a quelli, che paga a Messer Jacomo Gallo, li quali intendiamo che si paghino in ogni modo. Ed a quest effetto, rivocando il beneplacito, vi mandiamo

mo nuova patente in persona sua, quando se ne contenti. Vostra Signoria con quella destrezza che le parerà, ne lo sacci capace; e negozi la cosa per modo che ne resti satisfatto, e Messer Ascanio ne cavi questo emolumento di più che s'è detto ec.

### 94 Al Legato della Marca.

M'è stato assai commendato, e raccomandato Messer Tancredo Tancredi da Monte Robbiano, il quale desiderando d'esser ammesso nel Collegio di Macerata, con tutto che 'l meriti, dubita di non essere attraversato da qualcuno di quelli che vi sono, che per l'ordinario non v'amano compagnia. Imperò per superare qualche difficoltà, che li susse per superare qualche difficoltà, che li susse si favore di Vostra Signoria, e desidero d'ottenerlo. Imperò, sendo di qualità che 'l loco si gli convenga, la prego che sia contenta di tener modo, che sia compiaciuto, che me ne farà molto piacere.

### 95 Al Reverendissimo Durante.

Vostra Signoria Reverendissima vedra per la supplicazione, che le sara presentata con questa, la giusta dimanda che sanno a Nostro Signore Gio. Batista de' Vincenzi, e Marian de' Michieli da Camerino, i quali vogliono per pagaménto quel che ad altri sidona.

# DEL CARO. 105

dona. Sua Santità ha voluto che la cosa passi con intervenimento di Vostra Signoria Reverendissima che sa la qualità dell' officio che chieggono, e deve esser informata del credito loro. Mente di Sua Beatitudine è che, stando la cosa come essi espongono, ella facci per modo che siano accomodati di detto officio per tanto tempo, che basti a rimborsarli. Ed io la prego che, ancora per amor mio, si degni di prestar loro ogni savore; perchè, oltre che mi muova a raccomandarli per il dovere, ne sono stato ricerco da tale, che per qualche rispetto io desidero molto che si tenga satissatto di questa mia raccomandazione.

#### 96 Al Nunzio di Portogallo.

VEDERETE quel che per due altre lettere vi si dice sopra alla cosa de frutti di Visco. Una d'esse è dettata a mio nome dal Cardinal di Silva, al quale è parso che così vi si debba scrivere, mostrando di saper gli umori, è promettendo che sara gran frutto a benesicio del negozio. Valetevi o di questa o dell'altra alla scoperta, secondoche vi torna a proposito: che a questo essetto vi avemo menate le mani addosso in tutte due, e mostrata mala satissazione del vostro negoziato. Ma la risoluzion del tutto è che vantaggiandovi il più che potete, con queste repliche, e con molte ragioni che sono

dal canto vostro, all' ultimo poniate fine a questa pratica in qualunque modo. Avverzendo che la pensione sia bene assecurata, e pagata in Roma secondo il solito, che così è mente di Sua Santità. E questi Signori della Fabbrica, quanto all' interesse loro, si contentano del medesimo, ed in conformità di ciò vi scriveranno ancor essi.

97 Al medesimo.

PER l'altre, che vi sono state scritte sopra questo medesimo negozio de' frutti cavati dalla Chiesa di Viseo, ed altri benesici posti in persona mia, arete intesa la cagione. perchè s' è tanto indugiato a mandarvi la risposta delle domande che fanno i creditori sopra di essi frutti, secondo la risoluzione portata dal Cavaliere Ugolino. Ora per la diligenza, che s'è fatta di sollecitarla, s'è finalmente risoluta, e si manda con questa. E non deve esser di meraviglia che si sia tanto differita, avendo avuto a rispondere il Cardinal di Silva; il quale trovandosi privo delle sue Scritture, e suor del Regno, dove ancora che fusse, potrebbe a pena verificar le cose di tant' anni; e non avendo altro lume da poter ricercare, che della memoria, è stato di necessità che se ne vada ricordando, e riscontrandole con fatica, e tempo assai. Con tutta questa difficoltà la risposta è tale che si può facilmente comprendere, che

parte d'esse domande sono con poca ragione, e parte in tutto non buone. E credo pure che voi, e'l vostro collega,, che ne dovete esser giudici, come giusti, e capaci della verità, non vorrete macchiar l'onor voltro, e gravar la conscienza di Sua Altezza, togliendo alla fabbrica di San Pietro per dare a quelli che indebitamente dimandano. E voi, dopo la risoluzion che sarete, non dovete mancare per satisfazion di Nostro Signore, e per conservazion della fama, e della giustizia di cotesto Principe, di far che spezialmente Sua Altezza sia bene informata delle nostre ragioni, ed avvertita del suo debito. E lo farete ancora per iscarico vostro, perchè, come già vi s' è scritto, Sua Santità non ha sentito bene che nella capitolazion fatta vi fiate lasciato tirare a molti particolari che sono poco convenienti; come d' assignare al Governatore della Chiesa di Viseo sì grossa provvisione; consentire senza la commessione di Sua Beatitudine, o della Fabbrica almeno, a concedere il quarto de' frutti per la reparazion della Chiesa, avendo in ciò poco provvisto al bisogno di questa Santa Fabbrica, e molto pregiudicato all' onor mio; che senza l'ajuto di detti frutti, e senza che Sua Altezza prevenisse il mio debito, io non era per mancare di farlo per me medesimo, come si sa che non ho mancato per lo passato all' altre mie Chiese.

Oltreche alla Santità Sua è parso molto

strano, che l'abbiate consentito ancora con questa condizione, che s'avessero prima a pagare i debiti del Cardinal di Silva. Perchè in tanto tempo che 'l' ritratto di questi frutti è stato in mano de' Ministri di Sua-Altezza, come n' hanno pagate molté partite, che ragionevolmente non si aveano a pagare; così par che la ragion voglia, che ne dovessero aver pagate quelle che s' hanno a pagare debitamente; e così per conseguenza non ci avesse a rimaner debito alcuno di quelli che erano contratti dal Cardinale avanti la sua partita dal Regno. le quali cose con alcun' altre sono parse a Nostro Signore assai suor del dovere; e non sariano state approvate nella convenzione, se non che Sua Santità è stata sempre solita di fare onore a' suoi Ministri delle cose satte. Oltreche io non ho mancato di fare ogni officio, che Sua Beatitudine se ne contenti: parendomi per molti rispetti dover procurare la fine di questo negozio con più satisfazione, che si può dell'Altezza Sua. Ora, poichè le cose son ridotte a questo termine, sarà officio vostro di far, come ho detto, che l'Altezza Sua resti con satissazione di quanto è passato, e ben informata delle ragioni che s' adducono di qua, e sopra tutto che si stia nell' osservanza della convenzione: facendo che i danari ehe s' hanno a pagare, si sborsino con ogni giustificazione, e che quelli, che si sono mal pagati, effettualmente si restituiscano. cose

nelle quali Sua Altezza non doverà fare difficoltà, poiche per gli rispetti detti di sopra ci corre tanto dell' interesse, ed onor suo; e poiche sa che, dovendosi quel che si cava, spendere in questa Fabbrica, la qual si vede che effettualmente procede con apparato e dispendio grandissimo; si converte tutto a servizio di Dio, ed a gloria di Sua Altezza ec.

# 98 - Aperta per li Signori Fabriceri.

Do po la giunta qui del Cavalier Ugolino avemo soprasseduto di rispondere a Vostra Signoria Reverendissima circa il negoziato insieme con lui sopra i frutti passati del Vescovato di Visco; perchè c'è stato necessario dar tempo al Cardinal di Silva di far l'inftruzione, che si manderà con questa, contra alle domande che fanno indebitamente i creditori sopra d'essi frutti. Ora, per dir il vero, Voltra Signoria ha da sapere che circa questa saccenda è parso a noi altri tutti che ella sia proceduta un poco troppo largamente co i Ministri di Sua Altezza; consentendo massimamente che di detti frutti s'abbino prima a pagare i debiti del Cardinal di Silva: perchè, essendo tanto tempo stati nelle mani loro, ne potevano ben satisfar quelli che sono veramente suoi creditori, e prima che fusse fuora del regno; come n' hanno pagati, e vogliono pagare tanti degli altri che non doveano, e non debbono avere. Ma poi-

poiche a Vostra Signoria è parso di così fare, e'l Cardinal Illustrissimo Farnese nostro padrone ha voluto che ci contentiamo di tutto che è stato fatto da lei; non diremo altro se non che dalle repliche fatte dal Cardinal di Silva Vostra Signoria, ed il suo Collega, che n' hanno ad esser giudici, conosceranno facilmente che la più parte delle lor domande sono poco ragionevoli, e quel che debitamente ci si viene. Del resto speriamo in loro che per iscarico della lor coscienza, per zelo dell'onor di Sua Altezza, e per conservazione della liberalità, e della divozion sua verso questo Tempio Santissimo, farà per modo che le cose si ridurranno a i termini del dovere: non potendo credere che sì religioso, e sì magnanimo Principe, intesa la qualità del negozio, voglia sopportare, che indebitamente ne sia scemato di quella grazia che già n' ha fatta con tanta sua laude, e tanto suo merito appresso di Dio. Imperò la supplichiamo si degni fare ogni opera che l' Altezza Sua resti ben capace delle nostre ragioni. E non replicando altramente alla convenzione fatta, e contentandoci che si continovi nell' osservanza d' essa, le domandiamo folamente che li danari, che s' aranno pure a pagare, si paghino giustificatamente, e quelli, che giustificatamente non fono pagati: che ci siano restituiti, così porta il dovere, e così confidiamo che vorrà l' Altezza Sua. Alla quale si degni ricordare l'estremo bisogno ch' avemo di sar danari da ogni parte, per le grandissime spese, ed apparato incredibile che si sa di presente per
condurre a sine questa gloriosa Fabbrica. La
quale dovendo, come pensiamo, esser molti
secoli ammirata dal mondo; per quella parte, che a lei s'aspetta, sarà pure un samoso
e perpetuo monumento della pietà, e della
magnissicenza sua appresso a i posteri, e d'insinito suo merito appresso a Dio. Del resto
rimettendoci alla prudenza, ed alla carità
sua, senza più dirle, le baciamo le mani ec.

#### 99 Secreta per li Signori Fabriceri al sopraddetto Nunzio di Pertogallo.

L'ALTRA lettera, che avemo scritto a Vostra Signoria sopra questa medesima materia de frutti di Visco, s'è fatta, perchè mostrandola apertamente se ne possa valere a benesicio del negozio, secondochè vedrà la disposizion delle cose. Ma per questa le si dice assolutamente, che non intendemo di presiggerle alcuna legge, anzi che in tutto ce ne rimettiamo alla prudenza e destrezza sua, sperando che sarà tutto con vantaggio possibile. E con questa considenza la supplichiamo sia contenta terminarlo in qualunque modo si sia, che ciò sarà da lei satto, aremo per rato e per ben satto. Ed a Vostra Signoria ci raccomandiamo ec.

100 Al Cardinal di Coria (2).

GLI offici fatti da Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima col Serenissimo Principe, per quanto intendo per altri riscontri, furono assai più, ch' ella non dice, affettuosi, ed opportuni; e tali s'aspettavano senz' alcun dubbio dalla bontà, e dalla prudenza vostra. E così come sono di molta fatisfazione a Nostro Signore, ed a noi altri tutti ; così pensiamo che debbano essere di molto momento a beneficio delle cose che si trattano, aggionti l'autorità di Vostra Signoria Reverendissima la buona mente di Sua Altezza, e la giustizia della causa che se le raccomanda. Piaccia a Dio che ne veggiamo quelli effetti che desideriamo; e prego che si degni di continuare in quest' opera, e di tutto che s'è degnata d'operare fino a ora. il Signor Iddio ne le renda merito; ed io ne la ringrazio quanto posso, pregandola ancora a tener disposto il Reverendissimo di Trento in quello negozio così, come è sempre. E quanto alla sua causa, per quel che li devemo, e per quel che speriamo dalla

<sup>(</sup> s ) Francesco di Mendozza, Spagnuolo, Vescovo di Coria, creato Card. da Paolo III. nel 1544.

fua protezione, io non posso essere più desideroso che mi sia, nè procurar più ch' io
procuri, la sua satisfazione. Ma Vostra Signoria Reverendissima sa la durezza del negozio, e che bisogna aver tempo, e pazienza per maturarlo: per questo io non mi
tolgo dall' impresa per dissicile che sia, e vi
metterò tutto quello ch' io so e che vaglio per ottenerla. Intanto non manco della speranza ch' io tengo nella generosità, e
nella grandezza dell' animo loro. E all' uno,
e all' altro umilmente bacio le mani.

# 101 Al Signor Jeronimo da Correggio.

RESTO con ogni satissazione così del negoziato, come del modo ch'avete tenuto con Sua Altezza, e con quelli altri Signori della Corte, e della diligenza usata circa gli avvertimenti che m'avete dati, e spezialmente del personaggio, che Sua Altezza manda a Nostro Signore; il quale sarà visto, e raccolto da Sua Santità con ogni amorevole demostrazione, e da noi altri onorato quanto si conviene a persona tale, e mandata da tanto Principe. Dalla risposta di Sua Altezza, e da quella del Signor Duca d'Alva s' è conceputa quella speranza, che si deve avere a parole d'un Principe tale, e d'un Signore di quella portata. Staremo ora a vedere il successo. Resta che ringraziate da mia parte Monsig. Illustr. e Reverendiss. di Trento Vol. I. Н

del molto favor che m'ha fatto, e della protezion che si piglia delle cose nostre. E, quanto alli suoi negozi di qua, dalla relazione di Monsignor Reverendissimo di Coria può aver compresa la difficoltà, e quasi impossibilità dell' uno; e voi gli potete sar sede dell'altro. Ma io non mancherò in tutti due di sare ogni estrema diligenza, che Sua Signoria Reverendissima conosca che da me non sarà restato, che non sia satissatto e compiaciuto del tutto ec.

#### 102 Al Duca Ottavio.

ALLE due vostre de'xxv. del passato rispondo che avete fatto prudentemente a star provvisti per assecurarvi del sospetto ch'avete avuto. E in ogni accidente simile avete & fare il medesimo, perchè siamo chiari che non si resta mai di macchinare: e mi sono stati anco cari gli avvertimenti, che m'avete dati, de' quali mi valerò secondo bisognerà. Nostro Signore, e noi tutti avemo inteso con piacere, che 'l Conte Troilo abbia quella buona inclinazione, che voi dite, verso di voi; e di qua s'è stato di continuo nella medesima buona disposizione verso di lui, e se n'è sempre tenuto conto. Ma vedendolo in certo modo ritrarli dall' offerte nostre, ce ne siamo stati ancor noi. Ora che vi par meglio disposto, tenete pur modo di farli intendere, e d'assecurarlo, che

Nostro Signore l'abbraccerà da figliuolo, e noi da fratello; e fate di sapere l'intenzion fua, che qui non si mancherà di satissarlo di quel che per noi si potrà. E, quanto al maritarlo di qua, se egli ha maneggio o disegno alcuno, fate che ci sia proposto, e che sappiamo in che si desidera l'opera nostra; che ci ssorzeremo tutti che se ne tenga ben contento. Dell'altre cose di Parma. intendo gli umori che vi sono, e quel che vi bisogna per più sicurezza; e si va penfando alle provvigioni. Intanto si dorme sopra la vigilanza del Signor Cammillo, e vostra. E, quanto alla morte di Vespasiano Tagliaferro, sarà bene che se ne faccia qualche dimostrazione, come di dar bando agli occiditori, por loro una taglia, perdonare a chi gli rivela, e simil cose, acciocche si conosca che se ne tien conto. Altro non accade.

### 103 A Sua Maestà Cesarea.

Dalle parole che 'l Signor Giulio Orsino ha riserite a bocca per parte della Maesta Vostra s' è conceputa assai maggior speranza circa la terminazion del negozio, che nou ci si promette da quel che riporta in iscritto. E pensando che la giustizia, e la bontà sua si debba finalmente mettere in atto; si rimanda il medesimo ben informato di quanto la Maesta Vostra desidera per satissazion sua. E all' Instruzione, e riporto

H 2 d'es

104 A....

PER parte di Pier Antonio Tinti da Civitanova mi viene esposto che, avendo già alcuni benì in Corneto, avuti per dote della Moglie, li quali ha poi venduti, una Madonna Ersilia, e Fausto suo figliuolo ne molestano i possessori; che ne sono entrati in possessione per negligenzia, e per contumacia della parte, sotto pretesto d'esser creditori di non so chi, che primi erano padroni di detti beni, e d'una parte di spezieria di più di 70. anni : cosa che non è credibile che non sia in tanto tempo satisfatta. Dalla qualità del debito, ed anco delle persone, secondo mi si dice, potrà Vostra Signoria facilmente conoscere che questa è un' arte di cavar qualche cosa di questa lite. Imperò per giustizia, e per amor mio che desidero di satisfare a chi mi ricerca di questo officio, sia contenta di non sopportare che sia più travagliato: e mi farà piacere a porvi silenzio, e più sommariamente che sia possibile. So che Vostra Signoria vi provvederà per l'ordinario, e però senz'altro dirle me l'offero sempre.

# 105 Alla Duchessa Madre.

IL Vescovo di Fossombruno conferirà con Vostra Eccellenza un suo, e mio pensiero, il quale io desidero che si conduca ad effetto per tutte quelle cagioni ch' ella considererà per se medesima; sapendo quanto mi sia cara la servitù di M. Giuliano suo fratello, e quanto siamo tutti obbligati alla buona memoria del Cardinale Ardinghello. Vostra Eccellenza mi farà somma grazia a prestarli tutto il suo favore, ed interporre tutta la sua autorità con la Duchessa mia Sorella, e con ogn' altro che bisognerà, perchè questa pratica venga a conchiusione. Del resto, rimettendomi a quanto il Vescovo l'esporrà più distesamente, la prego di nuovo che non manchi di farci ogni caldo officio; e le bacio le mani.

### 106 Alla Duchessa d'Urbino.

INTESA la pratica, di che parlerà Monfignor di Fossombruno con l'Eccellenza Vostra, per non mancar di giovare in tutto quel ch'io posso a Messer Giuliano, suo Fratello, il quale m'è servitore molto grato, ho subito rescritto al Vescovo, che venghi a baciar le mani di Vostra Eccellenza, e che conserisca seco tutto il desiderio suo. Il quale voglio che ella sappia per questa, che è H 3 medemedesimamente mio, e ch' ella non mi può fare per una volta cosa più grata che savorirlo, ed ajutarlo per modo che si conduca ad effetto. E rimettendomi del restante alla relazione, ed alle domande che le sarà Monsignor medesimo; non le dirò altro se non che di nuovo la supplico, che si degni per amor mio sare ogni opera che l' effetto sortisca.

# 107 Al Duca d'Urbino.

Vostra Eccellenza conosce Messer Giuliano Ardinghelli, e sa quanto mi sia grato servitore, e quanto per ogni rispetto, e spezialmente per quello che siamo tenuti tutti alla buona memoria del Cardinal suo Fratello, io debba aver caro che mi si presenti occasione di riconoscerlo della sua servità. Il Vescovo di Fossombruno, il quale verrà a posta per conserirle un negozio che torna in suo beneficio, le dirà il restante, e vedrà che per le sue mani io li posso giovare. Pregola quanto posso che sia contenta di non mancare in questo caso di favorire il negozio in tutti quei modi, che dal Vescovo medesimo serà ricercato; presupponendosi che questa sia impresa mia particolare. E alla sua relazione rimettendomi del restante, senza più dirle me le raccomando ec.

#### 108 Al Duca di Fiorenza (a).

Son ricerco da persona, a chi non posso mancare, di raccomandare a Vostra Eccellenza Pandolfo di Ricasoli al presente prigione de' suoi Officiali, per aver date delle pugnalate a un Lodovico Nicolini; il quale piuttosto per la mala cura, che per la qualità delle ferite, par che si trovi in pericolo di morire. Io prego l' Eccellenza Vostra che in caso che muoja, ed anco non morendo, si degni per amor mio aver quella remissione al caso suo che sogliono i discreti Principi alle disgrazie, ed agli errori, che sono escusabili degli uomini, de' quali intendo che questo è uno. E tutta quella grazia, che li farà, reputerò che sia per mio sommo savore, e lo terrò per uno de' maggiori obblighi, ch' io abbia con l' Eccellenza Vostra. Ai servigi della quale m' offero sempre prontissimo; e le bacio le mani.

# 109 Al Cardinal Sfondrato.

AVENDO inteso che Vostra Signoria Reverendissima è stata malata, n'ho sentito tanto dispiacere, quanto ora mi piace di sa-H A pere

<sup>(</sup> a ) Cosimo I. che fu poi Granduca.

#### LETTERE

pere che sia guarita. Per l'avvenire la prego ch'attenda con maggior cura alla sanità, e stimi la vita sua oltre a quello che sarebbe per l'ordinario, ancora per satisfazione, degli amici, e de'servitori suoi, de'quali io mi tengo de'più affezionati. E, pregandola che m'abbia per tale, e che si degni ricordarsi di me, e di farmi savor di comandarmi, senz'altro dirle umilmente le bacio le mani.

#### 110 A Sua Maestà Cesarea

L a risoluzione, che 'l Signor Giulio Orsino ha portato dalla Maestà Vostra del negozio di Piacenza, è tale che, potendo esfer certo ch' io non sono in quella sua grazia, che fino a ora mi son promessa da Lei per quella devota, e fedel servità, che l'ho dedicata per sempre, mi par di doverle liberamente mostrare il dispiacer ch' io n' ho sentito: essendo che 'l dissimularlo potesse parer segno d'animo non così sincero, come 'l mio verso la Maestà Vostra. Il quale con tutto ciò non è punto alienato dalla sua devozione; ma sì bene malcontento d'esserle sì poco accetto, ed in sì poca considerazione, che non mi reputi degno della sua protezione in una causa di tanta giustizia, come è la nostra: quando dalla sua grandezza, dall' interesse, che l'è piaciuto ch' abbiamo col suo sangue, dalla particolar servitù del Duca

Duca Ottavio mio fratello, e mia verso la Maestà Vostra, e dalle buone intenzioni che ne sono state date sempre da Lei medesima, speravamo non pur la restituzione, e'l mantenimento delle cose nostre, ma l'accrescimento, e la stabilità loro, ed uno appoggio della nostra Casa in perpetuo. Ora ch'alla Maestà Vostra sia parso altramente, senza replicar altro contra le sue ragioni, le ricordo solo che la pratica di metter Parma, e Piacenza in Casa nostra su mossa primamente di qua da Monsignor di Granuela; mi fu fomentata da\ Lei; e promessomi in ciò ogni favore a Vormes: fu follecitata qui per sua parte da Monsignor d'Andalò, e messa in esecuzione da noi, come cosa che susse di suo servigio. E per questo sui richiesto anco da' fuoi di far che se ne pigliasse l' investitura dalla Maesta Vostra. Ch' ella non sia di quella medesima oppenione, e che noi fiamo abbandonati non solamente dalla protezione, ma dalla giustizia, e dalla pietà sua; non posso mancare di farnele conscienza, e di tenermene gravato, com' io fo, con quella riverenza che si deve a un tanto Principe, quanto è la Maessa Vostra; la qual prego umilissimamente che non si tenga offesa di questa mia giusta querela. che sebben procede da qualche passione, non vien però da sdegno, il quale non può aver loco tra me suo servo, e la Maesta Vostra che è mio Signore. E se le parrà che da qui innanzi

nanzi non m'ingerisca così strettamente ne suoi servigi, come ho satto per lo passato; la supplico a non credere che venga da mancamento di devozione, ma sì bene da modestia, e da rispetto. Perchè vedendo il mondo la poca grazia in ch' io le sono, e potendo i suoi Ministri parte suspicare ch'io non sia per esser così ardente a servirla, come sarei a ogni modo, e parte anco calunniare le mie azioni, o interpretarle sinistramente; fra la poca autorità, che me ne viene dal canto suo, e la suspizione che per suggestion d'altri potesse nascer nell'animo della Maestà Vostra, giudico che nelle fue cose sia meglio ch' io aspetti d'esser comandato da lei. E così farò, pregando Dio mi conceda grazia che a qualch' altro tempo la mia servitù le sia più accetta. E siccome lo spero, così con molta pazienzia l'aspetterò: e con ogni sorte d'offizio m'ingegnerò di meritarlo.

# Risposta nelle cose di Piacenza del MDXLIX.

ALLA Scrittura portata in nome della Maestà Cesarea da Martino Alonso, Nostro Signore arebbe volentieri lassato di rispondere in iscritto, se avesse potuto farlo senza pregiudicio suo, e della Sede Appostolica. Ma vedendosi a ciò astretto dalla qualità di essa Scrittura, usando sempre di quella modessia

destis che alla sua natura, ed al grado che Dio gli ha datto, conviene; ha commesso che si risponda non tutto quel che si potrebbe, ma quel poco che segue. Non repetendo il caso empio, e detestabile di Piacenza, nè le lettere che dopo il caso la Città scrisse a Sua Beatitudine di voler continuare nell' obbedienza della Sede Appestolica; nè la forza, che fu usata da' Ministri di Sua Maestà in impatronirsi del loco; e non repetendo le ample e reiterate promesse fatte da Sua Maestà non una volta, ma più, nè ad un solo de' Ministri di Sua Santità, ma a molti: sa la Maestà Sua che quando cominciò a dire al Vescovo di Fano, ed al Signor Giulio Orsino che per iscarico della conscienzia sua, e per potersi giustificare tanto più con altri, desiderava d'esser informata sommariamente delle ragioni della Chiesa sopra Piacenza; Sua Beatitudine, essendone avvisata. rispose che le ragioni della Chiesa erano molte ed efficaci, ma che per niun modo voleva entrare in via di giudicio, se prima Piacenza, con tutto 'l resto occupato, non fusse restituita.

Perciocche alla sua giustificazione bastava assai l'evidenzia notoria dello spoglio; e che la Chiesa era stata in pacifica possessione per tanti anni con giusto titolo, e nel modo che era manisesto a tutto 'l mondo. Tuttavolta facendo Sua Maesta instanzia grande d'avere qualche gusto di quelle ragioni, ed asserman-

do che lo faceva folo per iscarico della conscienzia sua; senza che ciò potesse in alcun modo pregiudicare alle parti, o s'avesse a. dubitare di forma di giudicio; al fine Sua Santità, per non parere o di poca fede, o troppo dura, si contentò con le predette condizioni e protestazioni, che si facessero vedere a S. Maesta sola alcune delle ragioni della Chiesa in Piacenza; lassando tutte l'altre da parte, e facendo solo capar (così) quelle che più potessero servire al fine per il quale Sua Maestà le domandava: com'è un capitolo della lega fatta a tempo della Santa mem. di Papa Giulio l' anno 1511., la cessione che 'l' Imperatore Massimiliano, suo Avo paterno, chiara memoria, fece alla Chiesa della Città di Piacenza con l'intervento, e consenso del Re Cattolico, suo Avo materno similmente di chiara memoria, e la Capitolazione del 1521. fatta con Sua Maestà propria.

E perchè Sua Maestà ricercò che se ne mostrassero gli autentichi al Signor D. Diego di
Mendozza, Orator suo in Roma, non si
mancò anche in questa parte di satissarle;
mostrandoli l'autentico originale della predetta cessione dell' Imperatore Massimiliano, e
giustificandoli chiaramente la capitolazione che
su satta con Sua Maestà; benchè ciò potesse parer supersuo, per essersi satta con lei
medesima, e per trovarsi verisimilmente in
sua mano; e per esserne seguito tanto accrescimento di Sua Maestà, che non solo non

fe ne deve scordare, ma riconoscerne perpetua obbligazione alla Sede Appostolica. Nè alla legalità di quelle Scritture, quando si mostrorno, il Signor D. Diego, eziam ricercato, oppose cosa alcuna: nè allora, o poi, è stato mostrato qui in Roma nè da lui, nè da altri in favore dell' Imperio Scrittura autentica, o copia che contraddicesse al dritto della Chiesa E nondimeno contenendo ora la Scrittura, mandata per Martino Alonso. che, visto ed esaminato lo passato in Roma tra li Ministri di Sua Santità, e D. Diego circa il negozio di Piacenza, giuntamente con la copia delle Scritture che se li dierono, non si vede che dalla parte di Sua Santità si sia mostrata cosa autentica, dove si possa fondare la Chiesa, per la restituzione, e dal canto dell' Imperio sì : e però proponendosi in essa, escluse le ragioni della Chiesa, che Sua Maestà per forma di gratificazione darà alla Casa di Sua Santità, e suoi Nepoti quaranta mila Scudi d' entrada, mentre però che si dia ancor Parma a Sua Maestà: e che ciò sia , mirandosi sopra il dritto della Chiesa, e dell' Imperio, per non pregiudicare nè all' uno, nè all' altro, come di ragione si vedesse convenire: Sua Santità, ancorachè le piaccia vedere che Sua Maestà non ha inteso per la sopraddetta Scrittura sar pregiudicio alle ragioni della Sede Appostolica. lassa nondimeno al giudicio di Dio, e del mondo, se queste cose sieno oneste ed accettabi-

tabili, o non; e se sieno di pregiudizio grandissimo non solo alla Sede Appostolica, ma a tutta la Cristianità, o non. Onde per non far danno nè alla Sede Appostolica, nè ad altri; insistendo in quel che Sua Maestà. eziam per questa Scrittura medesima, conferma d'aver promesso, di restituir Piacenza ogni volta che la sia della Chiesa; la prega con tutta l'efficacia che può maggiore, ché configliandosi di nuovo con Dio, e con la conscienzia sua, voglia riconoscere che quella Città si deve alla Sede Appostolica, e che Sua Maestà non la può tenere giustamente per molti rispetti. Nè quanto a Parma accade risponder altro, salvo che ella è similmente della Chiesa per tutte quelle ragioni che è Piacenza, e per alcun' altre particolari di più. Circa l'ultima parte spettante alla Religione, Sua Beatitudine per qualsivoglia causa non si ritirerà mai da quello che vedrà essere il servizio di Dio, e beneficio della Cristianità, come non si è ritirata fin qui; confidando che Sua Maestà. come Avvocato della Chiefa, farà inspirata a non mettere impedimento all' autorità, e jurisdizione della Sede Appostolica, e della Santità Sua.

#### 111 Al Re Cristianissimo (2).

DALL' Illustrissimo, e Reverendissimo di Ghisa, e dal Conte Berlinghiero mandato dalla Maestà Vostra, ho ricevute l' umanissime sue lettere; e da loro, e dal Signor Orazio mio Fratello, e dal Vescovo d' Imola ho inteso quanto da sua parte m' è stato riferito. E conoscendo quanto si è grandemente umiliata verso di me, suo servo, degnandosi di scrivermi, e d'invitarmi tanto umanamente alla grazia sua; n'ho preso quell' estremo contento, che può venire da sì gran favore, e quella maggior consolazione, ch'io potessi desiderare in questo tempo dell' avversità nostre : perciocchè mi ha dato animo, e speranza di vincere, non che di sostenere, la mala fortuna che ne perseguita, poiche la Maestà Vostra si offerisce correrla comunemente con noi. Questa sua magnanimità, la quale si ci rappresenta con tanta prontezza, lascio che sia, come merita, riconosciuta da Dio, e celebrata dal mondo. Io ne la ringrazio con tutto l'affetto del core, e l'assicuro insieme con tutti i miei che neterremo sempre quella memoria, che si conviene :

<sup>(</sup> s ) Enrico II. che fuccedette a Francesco I. suo Padre nel 1549.

viene ad una sì generosa dimostrazione : e confido nella bontà del Signor Iddio, e nella franchezza dell' animo, ed anco della difpolizione di Sua Santità, che ne le potremo anco mostrare qualche segno di gratitudine . Intanto la Maestà Vostra si degni accettare la divozion di tutti noi, e di me spezialmente; e se la prometta quanto esser può maggiore, e sincerissima, e perpetua; in testimonio della quale seguiranno poi quelli esfetti che verso tanta bontà sua si convengono, ed a noi saranno possibili. E rimettendomi alla relazione, che le sarà fatta dal Reverendissimo di Ghisa medesimo, e pregando per la felicità d' un tanto nostro benefattore, me l'inchino umilmente, e nella fua buona grazia mi raccomando.

### 112 Alla Regina di Francia (2).

DELLA contentezza che io ho presa nel ricevere la molto cortese lettera della Maestà Vostra, e nell'ascoltare il personaggio che me l'ha presentata; e della fede ch' io presterò di continuo ad esso presentatore circa quanto mi scrive; io lascerò che ne le sia fatta testimonianza da lui medesimo: assicurando-

<sup>(</sup> a ), Caterina , figliuola di Lorenzo de' Medici , Duca di Urbino , e moglie di Enrico II.

randola solamente in quest'ultima parte che, oltre alli rispetti che la Maesta Vostra mi dice, per la qualità del grado e della virtà fua, e per quel saggio che n' ha dato altre volte della sua volontà; e, quando per altro non fusse mai, per la relazione solamente, e per la securtà ch' ella mi sa del suo buon animo verso di tutti noi; mi sarà sempre in osservanza come signore, ed in considenza. come amico strettissimo. Del savore, che la Maestà Vostra mi fa deguandosi di scrivermi, e della molta amorevolezza che mi mostra, non le potendo rendere con parole le debite grazie; la supplico si degni considerare per se stessa tutto quello ch' io le debbo; e s' imagini ch' io la paghi interamente con l'animo. E, per accertarsi che i suoi ricordi mi sono persuasioni, e desideri, si degni mettersi innanzi da un canto la qualità del nostro stato presente, e la necessità ch' avemo di feguire i suoi consigli; e dall'altro l'infinita obbligazione che tenemo a Sua Maestà Cristianissima della protezione, che ne promette in quelto tempo contro ad una così avversa, ed indegna sortuna, quanto è quella che n'ha percosso; e si risolverà sacilmente che noi tutti non possiamo mancare nè alla conservazione di noi medesimi , nè al compimento del debito nostro verso la Maestà Sua. Per le quali due cagioni siamo sorzati, oltre la naturale inclinazione, a tenere perpetua osservanza, e per nostra secura Vol. I. defendesensione la Maesta Sua Cristianissima, nella cui buona grazia supplico la Maesta Vostra che si degni di conservarmi. E considerado d'esser nella sua, poiche ne veggo gli esfetti, di nuovo ne la ringrazio, ed umilmente le bacio le mani ec.

# 113 Al Principe di Spagna.

Non potendo io venire in persona a sar riverenza all' Altezza Vostra, come sarebbe stato mio debito, e mio desiderio, mando il Signor Jeronimo da Correggio; perchè le baci umilmente le mani da mia parte, e le facci fede dell' allegrezza ch' io ho sentita di questo suo selice passaggio in Italia (a), e della speranza ch'avemo tutti conceputa nell' autorità, e nell' intercession sua appresso alla Maestà Cesarea a beneficio delle cose nostre . le quali avendo molto bisogno della sua protezione, con ogni umiltà le raccomando; e la supplico si degni ricordarsi della mia divozione verso lei particolarmente. e valersene talvolta solamente per mio favore. Del resto rimettendomi a quanto le riferira

<sup>(</sup> s ) Il Principe Filippo, di cui s' è parlato nella nota alla lett. 70. a quel tempo passato da Barcel-Iona a Genova, per la via di terra si portò nella Germania, e su ricevute a Verona da' Signori Veneziani con grandissima pompa.

ferirà per mia parte il fopraddetto Signor Jeronimo, la prego sia servita di prestarli benigna udienza, e piena sede. E con quella riverenza, che debbo maggiore, di nuovo le bacio le mani.

Di Roma alli . . . d'Ottobre MDXLIX.

# 1144 Alla Duchessa d' Urbino.

BEN pud l' Eccellentissimo vostro Consorte aver conosciuto in qualche parte la molta affezione ch' io li porto, e'l desiderio ch' io tengo grandissimo di farli servigio; ma non però n' ha veduti quelli effetti che ne vederebbe, se io potessi quel che vorrei. E se li sono stati accetti quelli pochi e debili segni, che per ora ne l'ho potuto mostrare; lo riconosco più dalla bontà sua che dalle miedimostrazioni; le quali non hanno pur supplito al mio debito, non che abbino potuto accrescer l'amor suo verso di Vostra Eccellenza, com' ella dice. Ma da questo, o da altro che si proceda questo accrescimento d'amore, io ne fento per suo conto tanto piacere, quanto l'amo ancor io : ed altrettanto mi trovo contento per conto mio d' esser così cordialmente amato dall' Eccellenza Vostra, com'io ritraggo dall'amorevolissimo suo scrivere, e dalla gelosia che tiene della mia falute; la quale sia certa, che mi sarà cara ancora per suo rispetto. E così medesimamente desidero che si conservi la sua insieme

## 132 LETTERE

sieme con l'amor dell'Eccellentissimo suo Consorte: alla cui buona grazia, ed alla vostra insieme con tutto 'l core mi raccomando.

Di Roma alli xix. di Maggio (a).

# 115 Al Cardinal di Monte (b).

SAPENDO ch' Alberto, nipote d'Agolante, mio Scalco, già da primi anni è stato conosciuto da Vostra Signoria Reverendissima, ed è domestico suo servitore; non userò molte parole per impetrarli appresso di lei la grazia che desidera; la quale è d'essere preso a' suoi servigi. Solamente le dico che di già Sua Santità se n'è contentata per quanto intendo; e ch'io per rispetto del detto Agolante, il quale amo sommamente, reputerò ch'ella mi faccia singolar piacere ad accettarlo. Di che quanto più posso prego Vostra Signoria Reverendissima, e umilmente le bacio le mani.

116 A ...

<sup>(</sup> a ) O questa lettera è fuor di luogo, o v'ha error nella data.

<sup>(</sup>b) Innocenzio de' Monti, o del Monte, fatto Cardinale da Giulio III. nel 1550., e da lui adottato nella fua famiglia. Della mala riuscita di lui vedi le storie di que' tempi.

116

REVERENDO Amico onorando. Agolante, mio Scalco, desidera, come mi dice che Vostra Signoria sa, di mettere quel putto suo nipote alli servigi del Reverendissimo di Monte; al quale intendo che è noto, e che Nostro Signore è già contento che lo pigli. Resta che se ne venga all' effetto, e perciò n' ho scritto a Sua Signoria Reverendissima; e prego Vostra Signoria che per amor mio voglia sar opera seco, e con Sua Santità, bisognando, perchè la cosa si conchiuda, assecurandola che me ne sarà cosa gratissima. E a rincontro me l'ossero sempre.

# 117 Al Cardinal Maffeo (2).

CREDO che Vostra Signoria Reverendisfima sia informata della causa del Capitan Luc' Antonio da Terani, circa l'imputazione che gli è data della morte del Capitan Trajano, e che già per la diligente inquisi-I a zio-

<sup>(</sup> a ) Bernardino Masseo, Romano, già Segretario del Card. Farnese, poi di Paolo III., e da lui promosso al Cardinalato agli 8. di Aprile 1549. Fu molto caro al Papa Giulio III.

zione, che s'è fatta del caso suo, con tanti che ne sono stati prigioni, costi in gran parte la sua innocenzia. Per questo penso che Vostra Signoria Reverendissima potrà faeilmente ottenere, che li sia lecito compatire per procuratore; o che'l suo giudicio sia commesso a qualche persona d'autorità, com' egli desidera; come sarebbe al Signor Vincenzo, o altri della Casa di Sua Beatitudine. Io bo scritto a Monsignor Mignanello che sia contento di prestarli in ciò tutto il fuo favore; e prego anco Vostra Signoria Reverendissima che voglia fare il medesimo. parlandone caldamente da mia parte col detto Monsignore, e con Nostro Signore, bisognando; che per li rispetti, ch'ella sa, non li possiamo mancare. E altro per questa non li accadendo, le bacio le mani.

Di Ronciglione a'iii. di Luglio MDL.

# 118 A Monsignor Mignanello (2).

PER quanto mi par di comprendere infino a ora dalle vive ragioni, che 'l Capitan Luc' Antonio da Terani allega in giustificazione della calunnia, che li vien data d'aver fatto

<sup>(</sup> s ) Fabio Mignanelli Sanese, Vescovo di Lucera, e fatto Cardinale da Giulio III. nel 1551. a' 20. Dicembre.

fatto ammazzare il Capitan Trajano; e per le conietrure che sono in questo caso, io tengo per cosa certa ch' egli ne sia innocentissimo; e dal constituto di tanti che ne sono stati prigioni, esaminati, ed assoluti, io penso che Vostra Signoria ne potrà similmente esser chiara anch' ella. Egli si può dire che sia creatura di Casa nostra, e non gli posso mancare in alcun modo di raccomandarlo quanto più posso a Vostra Signoria, che sia contenta di liberarlo dell'affanno, in che si trova, d'esser chiamato per questo conto a comparire personalmente. Ella sa come queste cose vanno: esso ha degli nemici assai, e possenti; non è senza qualche error del passato, ancorache ne sia assoluto; dubita del rigore de' giudici, delle corruttele degli avversari; e, quando non susse mai d'altro, della difficoltà, e della lunghezza della risoluzione che ordinariamente trovano quelli che si mettono prigioni. Imperò, poichè per molte cose può costare l'innocenzia sua, senza che altramente si costituisca, desidera grazia di poter comparire per procuratore, ovvero che 'l suo giudicio si rimetta a qualche personaggio d'autorità, come sarebbe al Signor Vincenzo, o altri della Casa di Sua Beatitudine; innanzi al quale, quando sia assecurato delle cose passate, offerisce di stare ad ogni cimento. È io prego quanto posso la Signoria Vostra, che per amor mio sia contenta d'impetrare da Sua Santità l'una o l'alo l'altra di queste cose: che certo me ne sarà piacere singolare. E senza più dirle, le bacio le mani.

Di Ronciglione addì detto.

#### 119 Al Signor Balduino (2).

IL Duca Ottavio, mio fratello, m' ha qui inviato D. Alessandro, presentator di questa con quello che Vostra Signoria Illustrissima intenderà da lui, e da Messer Vincenzo Boncambi, Agente del Duca. Lo Stato che si propone è tale, che se ne caverà cento mila Scudi d'entrata, e più di 600. fanti eletti per ogni bisogno. Puossi aver senza strepito, giacchè gl'Imolesi v' hanno avuta la sentenzia contra del Legato di Romagna, e per altre vie ne vengono privati, come intenderà dai medesimi. Sicchè la Camera ci ha legittimo regresso; e già il Duca, il quale era chiamato da loro, ha ridutta la cosa a termine che quelli uomini si contentano d'esser sudditi di Vostra Signoria Illustrissima, e lo desiderano. A me pare che debba afferrar questa occasione prima che sia prevenute dall' amico che procura per lui, come dall' apportatore stesso sarà informata.

Io

<sup>(</sup> a ) Questi era fratello di Papa Giulio III. elette addi 8. Febbrajo 1550.

Io lo desidero grandemente così per beneficio di Vostra Signoria Illustrissima, come per comodo del Duca, al quale tornerà bene di valersi del favore, e degli uomini suoi in un punto preso: ed ella similmente si potrà servire, accadendo, della vicinanza di Parma. Il Duca ha satto, e sarà tutto quello che bisogna a beneficio di quest' opera; imperò si degni di comandarli, ed a me insieme con esso. E le bacio le mani.

Di Ronciglione alli iv. di Luglio MDL.

# 120 Al Reverendissimo di . . .

PER un segno che mi ricordi di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima, e per fare il mio debito di visitarla, ed anco per invitarla a darmi avviso del suo ben' esfere, le scrivo la presente; per la quale ancora la supplico a tener memoria di me, e cura della fanità sua, come mi ssorzo di fare ancora io della mia con l'esercizio, e con quelli pochi piaceri che sono nel paesello, dove per ogni altra cosa quasi mi piace d'essere; se non che mal volentieri comporto l'assenza di Vostra Signoria Reverendissima. Alla quale intanto mi raccomando, e umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli alli xi. di Luglio MDL.

121 A......

PASSANDO Vostra Signoria Reverendiffima tanto vicina al loco dove io sono, sarà sommo savore a me, e poco disconcio a lei di riposassi almeno per una sera meco, per cominciare a pigliar la possessione di parte delle cose nostre; le quali le si profferiscono tutte ad ogni suo comando, e con animo che se ne vaglia ad ogni sua occorrenza. Mando Ascanio, mio cameriero, che le mostri il cammino, e le facci compagnia; e aspettandola con desiderio, le bacio le mani.

### 122 Al Conte Brunoro (2).

Essendo stato qui due giorni meco il Conte Gio. Francesco, vostro figliuolo, non voglio pretermettere questa occasione di salutarvi per mezzo suo, e ringraziarvi de'vostri ricordi, de' quali tengo buona memoria; e non mancherò di metterli in esecuzione quanto prima si potrà. Non so che dire se non che le tengo obbligo dell'amorevolezza sua, e che io l'amo a rincontro quanto debbo; e che, dove io vedrò di poterlo dimostra-

<sup>(</sup> a ) Brunoro II. da Gambara, Conte di Prat'alboino, fratello del Card. Uberto.

strare o verso di voi, o della casa, o de'sigliuoli vostri, siate securo che sarò sempre volentieri; e desidero ancora che da voi me ne sia data occasione. E con tutto l'animo me l'ossero, e raccomando.

## 123 Al Cardinal

E' STATO qui per vedermi il Conte Gio. Francesco Gambera; al quale, per quei rispetti che possono essere facilmente noti a Vossonato. E, tornando a Perugia, più per amorevolezza che per necessità m' è parso di raccomandarlo a Vostra Signoria Reverendissima: conoscendolo nel parlare molto desideroso della sua grazia, e d' esseri intrinsecamente servitore. Li ho promesso che sarà con essere per la securtà, che mi par d'aver con lei. E se con qualche dimostrazione li sarà conoscere che l' ha per tale, mi sarà piacer singolare. E a Vostra Signoria Reverendissima bacio le mani.

### 124 Al Cardinal Cornare (2).

Essendo l'Abate Buffalino, e Messer Giulio suo fratello, tanto servitori quanto sono

<sup>(</sup> a ) Andrea Cornaro, nipote del Card. Francesco, morì Vescovo di Brescia nel 1551. Era stato creato Cardinale da Paolo III. nel 1544.

sono di Vostra Signoria Reverendiss. e sapendo ella in che grado di familiarità sieno appresso di me, e le buone condizioni loro; e potendo facilmente sapere il modo del viver di Corneto, dove ancor essi, per buoni che siano, hanno delle malevolenze, e dell' invidie; non userd seco molte parole in lor raccomandazione, pensando che per se medesima farà sempre all' uno, e all'altro ogni onesto favore. Solo le dirò che sia contenta di non consentire, che ad instanzia d'altri siano legati a securtà, poiche si può fare di manco; non essendo essi persone scandalose, ed avendo tante facoltà, spezialmente in Corneto, che, se ben non sossero disposti, sono però necessitati a ben vivere. E sperando. come ho detto, che in questa ed in ogni altra occorrenza le saranno raccomandati; senz' altro dirle, umilmente le bacio le mani:

Di Gradoli alli xi. di Luglio MDL.

# 125 Al Vicelegato della Marca.

ANTONIO da Montebuono, Bargello di Vostra Signoria, ebbe già il Bargellato di Perugia per intercession mia a richiesta del Capitano Bombaglino; al quale avea da rispondere (quel che da Messer Zasiro Ferratino mi si dice che su dichiarato) Scudi 30. il mese con alcuni altri regali. Ma, seguita la morte del Ferratino, e la prigion del Capitano, il Montebuono pigliando la cosa

per indecisa, ora con un sutterfugio ed ora con un altro ha differito di pagarlo infino ad ora: avendoli però assegnato un mandato di Scudi 140. in circa, de'quali dicea esser creditore della Tesoreria di Perugia; che di poi s' è trovato esser nullo. Che mi meraviglio molto di lui in questo caso, e prego che Vostra Signoria per giustizia, e per amor mio sia contenta di far per modo che 'l Capitano sia satisfatto. E, perchè non possa più dire che non fu specificato quanto gli avesse a rispondere; non ostante che sussero 30. il mese, ho voluto che Bombaglino si contenti di quelli xx. che paga il Bargello, che v' è di presente, con più scarsa condizione che non era la sua. Vostra Signoria arà veduta la fede del Conversino, ed il mandato ch'egli ha consegnato; sa ormai di quanto li resta debitore, avendolo a pagare di otto mesi a modo suo: ora la lei sta di farlo pagare. E, facendolo, oltrechè sia cosa giusta, io le n' ard obbligo. E me l'offero, e raccomando. Di Gradoli a'xii. di Luglio MDL.

# 126 A Nostro Signore Papa Giulio III.

TROVANDOMI si può dire alla soresta, non posso non essere esposto a tutti che mi vengono innanzi, massimamente a chi m'appartiene di sangue, e mi mostra desiderio di ben sare, e dolore d'esser suor del gregge della Santità Vostra. Dico questo, perchè'i

Signor, Niccola da Pitigliano m'è venuto a trovare; ed io, come parente, e come gentiluomo, e come Cristiano, non ho potuto fare di non ascoltarlo. E assecurandomi della fua devozione verso la Santità Vostra, e la Sede Appostolica, e dandomi qualche speranza dell' affetto della sua controversia co'suoi: non ho voluto disperarlo della grazia della Beatitudine Vostra. Anzi gli ho promesso di far l'officio ch' egli mi ricerca ch' io faccia, per impetrarli la remissione delle sue cose pasfate, siccome fo con questa: supplicandola. quanto più posso umilmente, che si degni assalverlo, e perdonargli, e commettere che si dia quell' affetto alle sue cose, e del Signor suo Padre, ch' ella medesima giudicherà che sia necessario. E della conversazione che io e gli altri mici avemo avuto con lui , la prego mi faccia grazia d'affolvere. E umilmente le bacio i santissimi piedi.

Di Gradoli alli xii. di Luglio MDL.

# 127 Al Cardinal Maffeo.

I o non penso già che, per li molti favori, che Vostra Signoria Reverendissima ha da Nostro Signore, ella si dimentichi però di tenermi in grazia di Sua Santità, ed in memoria di Monsignor Reverendissimo di Monte. Pure, perchò le grandezze, e l'ambizione occupa gli animi pur troppo, io ne le ricordo, così come le ricordo ancora che desidesidero ch' alcuna volta si degni di scrivermi. Desidero di sapere particolarmente, se Sua Santità è risoluta d' uscir suora di Roma, o no, perchè possa fare i miei calculi della gita d'Urbino, e sorse di qualcun'altra.

Mando a Vostra Signoria Reverendissima la lettera di Monsignor Dandino, per la quale vedrà che sta in forsi di mandarmi copia dello spaccio, che s' ha da fare al Pighino sopra al negozio di Piacenza. Al che vorrei ch' ella rimediasse con qualche destro modo; perchè, sebben mi piace che la pratica sia tutta maneggiata da Sua Santità, e dissimulata da noi, non è però che non volessi intendere come le cose si porgono, e dire ancor io il mio parere, qualunque si sia. Sua Santità mi disse che non si farebbe parola che non me ne facesse parte; e così vorrei che Sua Beatitudine mi sacesse grazia d'ordinare al Dandino.

Alla mia partita disti al Vescovo di Cesena, che parlasse con l'Arcivescovo di Siena, se si contentava del governo dell'Arcipresbiterato di San Pietro; avendo animo di commetterlo a Sua Signoria; e insino a ora non me n'ha risposto cosa alcuna. Vostra Signoria Reverendissima le ne facci ricordare, e ritrarne la risoluzione. E intanto mi fara grazia a pigliarne la cura sopra di se: ed in caso che l'Arcivescovo non ci voglia attendere, pensare ad uno che vi sosse al proposito; perchè Monsignor dell'Aquila me ne ricer-

ricerca, ed io voglio averlo o dato, o promesso. In evento che 'l Patriarca non abbia satto-altro, è bene non lo saccia, perch' io riservo quel loco per Monsignor Prospero Santa Croce.

Il Signor Niccola da Pitigliano è stato qui, e m'ha commosso a scrivere in sua raccomandazione a Nostro Signore. L'ho satto con quella modestia che mi par che mi si convenga, e la mando a Vostra Signoria Reverendissima, perchè v'aggiunga quell'ossizio, che le par di più che sia opportuno a benessicio suo; e si degni darmene qualche avviso.

Rimando indietro a Vostra Signoria Reverendissima lo spaccio del Clero di Colonia con lettere d'Arnoldo Broulier, per lo quale vedrà la domanda di quel Capitolo a Nostro Signore: e insieme con gli altri Reverendissimi, a chi scrivono, si degnerà pigliarne la protezione appresso a Sua Beatitudine. E con questo so fine, baciando umilmente le mani di Vostra Signoria Reverendissima.

Di Gradoli alli xii. di Luglio MDL.

Ora spedita ancora questa, è sopraggiunto lo spaccio di Roma, per lo quale Monsignor Dandino m' invia la copia dell' Istruzione che se manda al Nunzio Pighino; della quale ne rimando un' altra a lei con quel di più che vi desidero: 'perchè mi pare che la natura del negozio, e di quelli con chi s' ha da ne-gozia-

goziare, ricerca che si stia più su'l tirato; ed ho notato quel che mi parrebbe di dirvi, rimettendomene a Vostra Signoria Reverendissima, e al Reverendissimo Crescenzio. Col quale la prego che sia contenta consultarla, e, con quella destrezza che le pare, supplicare a Sua Santità, che si degni di ritrattarla, e rimandarla dietro a Monsignor Pighino ec.

### 128 A Monfignor Dandino (a).

EBBI i ieri al Borghetto la lettera di Vosira Signoria de' ix. E, quanto al negozio di
Piacenza, io mi riposo in tutto sopra l' autorità, e la prudenza di Nostro Signore; e
ho per vantaggio e per savore che Sua Santità si degni di trattarlo come di suo moto
proprio, e come se noi altri non ne sussimo
consapevoli. Tuttavolta, poichè preme principalmente a me, desidero che la mente di
Sua Beatitudine in questo si adempia; la quale è ch' io sappia di mano in mano tutto
quel che si negozia in questa materia. Perchè, sebben consido, come ho detto, che
Vol. I.

<sup>(</sup> a ) Girolamo Dandino , di Cesena, creato Vescovo d' Imola da Paolo III. 15. Maggio 1546. Fu Segretario di Giulio III. e da lui fatto Cardinale nella anno 1552.

tutto sia per passar per le mani di Sua Santità, secondo il bisogno, e'l desiderio nostro; essendo nondimeno al bujo di quel che
si tratta, mi par che mi si lievi la mira del
maggior pensiero ch' io abbia, e di poter appressarmeli con qualche colpo ancor io; sapendo ancora il pazzo qualche cosa nelle cose sue proprie. Oltrechè vorrei render conto
agli miei del carico ch' io tengo in questo
affare. Sarà dunque contenta Vostra Signoria di mandarmi avanti allo spaccio la copia
interamente di tutto che si scrive in questa
materia; essendo così rimasto con Sua Santità, che io se ricordi tutto quello che m'
occorre.

Della continuazion delle cavalcate, poichè non si può, non ne dirò altro; ma non è però che, per ogni cosa che potesse avvenire, non susse ben fatto. E con tutto ciò ne re-

sto quieto.

Quanto al beneficio che desidera quel da Tossignano, io resto satisfatto di quel che torna bene a lei; e non intendo mai che le raccomandazioni, ch' io le so, siano in pregiudicio suo, nè de' suoi servitori. Mi rallegro con Vostra Signoria dell' acquisto della nuova Abbazia, e più del savore che le sa Sua Maestà Cristianissima. E per poca che sia al suo merito, spero che sia per un' arra di maggior cosa; e desidero, che se la goda lungamente.

La ringrazio dei ricordi che mi dà; e co-

me li conosco veri, ed amorevoli, così mi sforzerò di metterli in esecuzione. Intanto desidero ch' in ogni occasione Vostra Signoria tenga ricordata la divozion mia a Sua Santità, e mi confermi nella buona grazia di Monfignor mio Reverendissimo di Monte. alquale particolarmente bacierete le mani da mia parte. Io desidero con ansietà di sapere quel che sia seguito delle paghe di Parma; perchè intendo ch'è necessario di presente far provvisione per frumenti in quella Città: e se paresse a Vostra Signoria che 'l Tesoriero y' andasse freddo, la prego sia contenta riscaldarlo, e mostrarli la necessità di detta provvisione. E, senz'altro dire con questa, a Vostra Signoria m' offero, e raccomando.

Di Gradoli alli xii. di Luglio MDL.

Insu'i voler serrar questa, è sopraggiunta l'altra di Vostra Signoria con la copia dell' Instruzione. E con tutto che per riverenza io non ardisca di replicare a quel ch'è scritto, tuttavolta confidato nella securtà, che Sua Beatitudine m' ha data di dir liberamente il mio parere, massimamente nelle cose ch' appartengono a me proprio; non voglio mancare di dire a Vostra Signoria che mi pare che questo ingenuo procedere di Sua Bearitudine non ha riscontro con l'andare de' Ministri di Sua Maestà : e giudico che si sia un poco troppo allargato con loro, i quali, vedendoli stendere il dito, pigliano la mano. e voi sapete come è lor solito di fare. Imperò,

però, secondo il mio giudicio, il quale è però fondato nell' esperienza delle cose passate, io desidererei che si moderasse nel modo che nella margine è postillata. E la prego, quanto più posso che con quella modestia, e con quella destrezza, che è sua propria, voglia proporre a Sua Santità questo mio parere: rimettendomi però al prudentissimo consiglio della Santità Sua, ed a quella inspirazione che mi dite che muove Sua Beatitudine a procedere per questa via. E piacendo a Sua Santità che l'Instruzione si moderi, sarete contento usar diligenza, che il Nunzio l'abbia quanto prima.

Con tutto che m'abbiate detto, che questa Instruzione non si mostri, io credo che sappiate che con Monsignor Reverendissimo Masseo si può conferir tutto. Imperò a lui ho scritto che ne sia con Vostra Signoria, e con Nostro Signore, bisognando; e suor di questi non uscirà. E, altro per questo non mi accadendo, me l'ossero, e raccomando

fempre.

Di Gradoli-alli xiii. di Luglio MDL.

# 129 Al Cardinal di Coria.

L' ARIA di San Silvestro confinando con quella di Roma, non è meraviglia che ingrossi tanto la vista, e la memoria degli uomini, che faccia dimenticarla de' servitori. Quella di Gradoli, per esser più lontana alle cose grandi, e tanto più purgata, non ha punto forza d'impedirmi la ricordanza di Vostra Signoria Reverendissima; onde, per non uscirle affatto di mente, desidererei di poterla tener qui meco qualche giorno. Ma poichè l'ambizione non lascia che s'allontani tanto da Roma, mi contento che in sua vece mi faccia grazia d'inviarmi nel suo passar di qua il Signor Ernando suo fratello; col quale mi ristorerd in parte del dispiacere che sento d' esser lontano da lei; e di ciò la prego sia contenta di consolarmi. Intanto per ridurmele a memoria, la supplico che si degni rivolgere alcuna volta il pensiero verso Toscana, e riconoscermi in qualche parte per quel servitore che le sono, e comandarmi per farmi favore. E, bastandomi per questa d'essermele ricordato, senz'altro dirle, umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli alli xiii. di Luglio MDL.

# 130 Al Cardinal di Carpi (a).

PERCHE' la lontananza non mi tolga in tutto la memoria di Vostra Signoria Reverendissima, me le voglio rappresentare innanzi con questa, pregandola che si degni, fin-K 3 chè

<sup>(</sup> a ) Rodoffo Pio, de' Conti di Carpi, eletto Cardinale da Paolo III. nel 1536.

chè la riveggia, tener quel ricordo di me, che merita l'affezione, è l'osservanza ch'io le porto. Intanto piacendole di darmi qualche nuova del suo ben'essere, mi sarà di molto contento. E, altro non m'occorrendo, amilmente le bacio le mani.

Il di sopraddetto.

# 131 Al Cardinal Crescenzio (2).

Con molto dispiacere ho intesa la perdita che Vostra Signoria Reverendissima ha fatta del suo Nipote. E conoscendo la prudenza, e la costanza dell'animo suo, e la cognizion che tiene, e la risoluzion ch'io penso ch'abbi satta delle cose del mondo; mi parrebbe di sar torto a lei, e vergogna a me, se volessi entrare a consolarnela. Impeperò me ne condolgo solamente seco, e prego Iddio che le dia miglior fortuna in sutte l'altre sue cose; e in questa le conceda fortezza e pazienza.

Ringrazio Vostra Signoria Reverendissima del molto onore, che l'è piaciato di fare a Madama nell'entrata di Bologna; il quale in-

\*\*\*

<sup>(</sup> s ) Marcello Gresconzio , Romano , promosso al Cardinalato da Paolo III. nel 1542. Morì in Verona zel 1552. mentre per assari del Concilio da Tresto passava a Roma.

tendo che è stato tale, che ce ne tenemo tutti onorati, e ne le siamo obbligati insieme con lei.

# 132 A Noftro Signore.

DESIDEROSO di saper nova della Santità Vostra, di ridurmele a memoria, e di mostrarle quella devozione, e quell'osservanza che le debbo, e che le porto infinita; mando Messer Ascanio Celso a posta a baciarle umilmente il piede da mia parte. E la supplico che s' imagini, che io le sia davanti con quell' affetto devotissimo che ho sempre verso la Santità Vostra, e con tutto il core le renda quelle grazie, che io som senuto per le umanissime demostrazioni, ed eccessivi favori, che mi fa tutto giorno. E pregando l'altissimo Signore per la salute, e per la felicità sua; rimettendomi a quanto dal detto Messer Ascanio le sarà esposto in mio nome, umilissimamente le bacio il santissimo piede.

# 133 Al Signor Gio. Bavista Monte (2).

Mésser Ascanio presente bacierà le mani di Vostra Signoria Illustrissima da mia par-K 4 te,

<sup>(</sup> a ) Figliuolo del Signor Baldoino, e da Papa Giulio, fuo Zio, eletto Gonfaloniera di Santa Chiefa ec.

te, al quale rimettendomi di quanto a bocca l'ho commesso, non le dirò altro se non che desidero ch'ella m'abbia per suo, come sono veramente. E, degnandosi di comandarmi, si chiarirà con gli essetti della mia buona volontà verso di lei. E nella sua buona grazia mi raccomando.

### 134 Al Cardinal di Monte (2).

MESSER Ascanio, mio servitore, qual mando a posta per baciar il piede a Sua Santità, bacierà le mani di Vostra Signoria Reverendissima da mia parte. La supplico si degni accettarlo per segno della molta affezione che le porto. E del resto rimettendomi a quel di più che da lui le sarà detto, umilmente me le raccomando.

## 135 Al Signor Balduino.

DA Messer Ascanio Celso, mio servitore, sarà baciata la mano a Vostra Signoria Illustrissima da mia parte, ed esposto a bocca quel tanto che m'occorre. La prego si degni vederlo gratamente in mia vece, e prestarli

<sup>(</sup> s ) Innocenzio di Monte, adottato da Baldoino, fratello di Papa Giulio, e da questo creato Cardinale, subito dopo la sua esaltazione.

starli fede, e comandarli quanto pensa ch' io possa fare in suo servigio. E con tutto 'l core me le raccomando.

## 136 Al Signor Ascanio della Cornia (2).

Mando a posta Messer Ascanio a baciare il piede di Sua Santità in nome mio, e spezialmente a visitare Vostra Signoria Illustrissima, ed esporli a bocca quel che m'occorre. Sia contenta di vederlo, ed ascoltarlo volentieri, e farli i soliti suoi savori per amor mio. È con tutto 'l core me le raccomando.

## 137 Al Cardinal Pacecco (b).

Essendo io fervitore di Vostra Signoria Reverendissima non occorre ch'ella si scussi d'avermi visitato nel partire, dovendo correre tra me, e lei più tosto buoni essetti, che belle dimostrazioni. Incontra al caldo che sente a Roma, non posso se non ricordare

( a ) Fu celebre Capitano de' tempi suoi, e nipote di Giulio III. per lato di Sorella. Vedi la lettera 43. di questo Volume.

<sup>(</sup>b) Pietro Pacecco, detto anche il Cardinale Gienense, su creatura di Paolo III. che lo promosse alla porpora nel 1545. A lui è indiritta la lettera 40. di questo Volume.

darle il buon fresco ch'avemo di qua; se per avventura il ragionar delle cose sacesse caso, come l'imaginarsele. Io l'invito a goderselo ancora insieme con me qualche giorno, e con esso le prometto buoni vini, e acque gelidissime: ma siamo molto mal forniti di melloni, de' quali dovete aver copia; e va-

da per ricompensa del caldo.

Quanto alla fenestra della lite, io pensava di ridurre il mio che si contentasse d'accordo di farla aprire con qualche convenzione che non li fusse di pregiudizio. Ma facendomi costare che, senza pregiudicare alla Chiesa, non si poteva accomodare, e che li faceva torto evidentissimo; e dolendosi di me, e domandando piuttosto licenza ch'io li facessi questo disfavore in cosa tanto chiara per lui ; io non ho avuto più ardire di parlarne. È 'l giorno medesimo ch' io ricevei la lettera da Voltra Signoria Reverendissima, facendolo tentare per altra via, mi fece dire che la cola era terminata, avendo già avuta la sentenza in savore sopra questa causa; non senza rimproverarmi che da questo e Vostra Signoria Reverendissima, ed io possiamo vedere ch' a torto favoriamo il Capitan Munozzo. Sicchè Vostra Signoria Reverendissima mi perdoni; che sopra questo non mi pare di poter fare altro : ed in ogni altra cola sono sempre al suo servizio. E la prego si degni di comandarmi.

Di Gradoli alli xv. di Luglio MDL.

### 138 A Nostro Signore.

CONTINUANDO tra la Casa nostra, e la Città di Camerino (a) quell'affezione che è nota per l'interesse passato: essi non restano di ricorrere a me nei lor bisogni, e io non posso mançar loro. Imperò supplico alla Santità Vostra si degni perdonarmi se troppo spesso le sono importuno. Quella Comunità desidera che la Santità Vostra si degni farle grazia dell' appalto della lor Tesoreria medesima, per satisfazione e concordia universale di quello Stato, e senza danno alcuno della Camera. Pregola umilissimamente che sia servita di sar loro questo beneficio per sua benignità, che mi sarà di savore, e di contento grandissimo. E, rimettendomi nel resto a quanto da Messer Ercole Voglia lor' Oratore le sarà sopra di ciò riferito, umilissimamente le bacio il santissimo piede.

Addì detto.

## 139 Al Cardinal Camerlengo.

LA Duchessa mia Sorella con la maggiore instanza, che mi facesse mai di cosa alcuna,

<sup>(</sup> s ) Ottavio Farnese ebbe da Paolo III. suo avelo 2 Pinvestitura del Ducato di Camerino.

mi ricerca ch' interceda appresso a Vostra Signoria Reverendissima di farle ottenere in affitto l' entrate di Monte Marciano con quelle condizioni, che s' offeriscono dagli altri, e con quel vantaggio di più che parrà a Vostra Signoria Reverendissima che sia onesto: perchè non ha mira di cavarne guadagno, ma solo si muove per un certo rispetto, ch' io dirò poi a Vostra Signoria Reverendissima, delle tratte di Sinigaglia; che del resto non si vuole altro che l'utile, e la sicurezza della Signora Elena, e di quelli putti. Ed io insieme con Vostra Signoria Reverendissima m' opererò sempre a beneficio loro; è risolvasi d'accomodar la cosa, che v' abbino quella intera satisfazione che desiderano. Io la prego che non mi manchi in questo, se desidera farmi piacere; ed in qualunque termine si sia la cosa, si degni di fermarla, e disporsi a compiacerne la Duchessa. fenza punto di pregiudicio della Signora Elena, e con tutte quelle cautele, che vi si ricercano. Sarà contenta per amor mio rescrivermi subito, ed intanto mozzar la pratica d'ogn' altro partito che le fusse proposto. E con questo le bacio le mani.

Il dì detto.

### 140 Al Vescovo dell' Aquila (a).

Non prima ch'adesso ho potuto rispondere a Vostra Signoria con tutto che l'abbia desiderato per ringraziarla dell'avviso, che m'ha mandato del viaggio di Madama, il quale ho visto volentieri. E, perchè mi par diligente, arò caro scriviate a Messer P. Lippi che mi tenga talora ragguagliato delle cose che li pajono degne d'avviso, e spezialmente di Madama, e del Signor Alessadro.

Quanto al loco di San Pietro, Monsignor mio, Res non est in integro. Io, avanti che partissi, avea dato intenzione ad altri, e promesso liberamente per modo ch' io non posso mancare. Quel ch' io posso, mi riservo nell' animo di compiacer Vostra Signoria in qualche altra occasione. In questo la prego che m' abbia per iscusato: e me l'ossero, e raccomando.

Dalle Grotte alli xv. di Luglio MDL.

#### 141 All' Auditore della Camera.

RICERCATO di dire il vero nella caufa di Messer Guido Palelli, Commissario del-

<sup>( . )</sup> Monfignor Berardo Santi da Rieti.

la Camera, fopra le spoglie che si litigano avanti a Vostra Signoria, già del Reverendissimo Triulzio; io dico che scrissi una polizza al detto Messer Guido, che dovesse consegnare a Messer Sebastiano quel calamaro, e alli altri quell' altre cose d' argento. che si pretendono contra di lui; pensando che Nostro Signore, felice memoria, se ne dovesse contentare, come io desiderava d' ottenere da Sua Santità. Ordinando intanto ad esso Messer Guido, che ne parlasse prima una parola alla Santità Sua, egli mi riferì poi ch'esso Nostro Signore non se ne contentava : ed io riparlandone a Sua Beatitudine. non ne potei cavare costrutto. E questo è quanto io fo del caso predetto: della giustizia me ne rimetto a Vostra Signoria Reverendissima, alla quale m'offero, e raccomando.

Di Gradoli alli xv. detto.

### 142 A Monsignor Nicolas.

Non ho potuto prima che ora rispondere alla vostra de x. la qual m'è stata gratissima al solito; e, sebben conosco l'amorevolezza, e la diligenza vostra, non però voglio entrare a ringraziarnela, parendomi che si passino i termini della familiarità ch'è tra noi. Basta ch'io ho Vostra Signoria per quell'amico che m'è, e ch'io di buona volontà vi corrisponderò sempre, e desidero di poter-

lo fare ancora con gli effetti. Per ora, in loco di ringraziamenti e di ristoro, con quella securtà che mi par d'aver con voi, vi richieggo, che siate contento di durare la fatica cominciata per me, di tenermi avvisato di tutto che vi par degno di notizia. Che trovandomi in questa, si può dir, solitudine, ella può pensare quanto mi sia caro di saper qualche cosa del mondo; non avendo ancora del tutto mortificata l'ambizione. Ho sentito grandissimo piacere dell' acquisto satto. da Sua Maestà del terzo figliuolo; e me ne rallegro come, e con chi debbo, così come fo ancora con voi. Della Testa del Signor Marescalco, avendomene scritto Messer Sebastiano, mio Secretario, per parte di Monsignor di Bellai, ho scritto al Reverendissimo Maffei che la consegni a Sua Signoria Reverendissima; non sapendo, ch' avesse lassata a voi la commession di mandarla. Ora Vostra Signoria ne sia con l'uno e l'altro di loro che ve la confegnino; ed in buona grazia del Signor Marescalco mi conservate. A Monfignor Reverendissimo di Bellai bacierete le mani da mia parte; e nel suo passar di qua, supplicatelo che degni il nostro ospizio; e mantenetemeli in grazia, perchè li son servitor di core. E senz'altro dire a Vostra Signoria m'offero, e raccomando.

### #43 A Monsignor di Pola (2).

Per altra vi ho detto quanto desidere nella Instruzione mandata da Sua Santità al Nunzio Pighino (b), della quale s'è mandata la copia possillata al Reverendissimo Masseo. Aspetto quel che si risolve circa ciò, ed è necessario che si solleciti.

Del guadagno fatto nella primiera me ne rallegrerei più che non fo, se non avessi paura che la Maga vi lusinghi con quest' esca per farvi rimanere all'amo. State in cagnesco con lei per l'avvenire; e del favor, che v'

ha fatto, vi dico il buon pro.

A Messer Giuliano avete fatto bene a scrivere come avete satto; e di più vorrei che se li mandasse copia dell' Instruzione di Nostro Signore; ma con avvertimento che dissimuli di saper questa nuova pratica di Sua Santità; ingerendosi per l'ordinario col Pighino, e cavando da ognuno più che può, senza mostrar niente del suo a nessuno. Pur

con-

( b ) Sebastiano Pighino , Vescovo di Ferentino , appresso di Alifa , indi Arcivescovo di Siponto , crea-

to Cardinale da Giulio III. nel 1551.

<sup>(</sup> s ) Antonio Elio , da Capodistria , che su successore nel Vescovato di Pola all' apostata Giambatista Vergerio , fratello dell' altro apostata Pietropaolo. Di lui si parla nella lettesa 41. di questo Volume.

conserite ogni cosa con Monsignor Masseo, ed avvisate di vostro parere. Sarà con questa una a Monsignor Nicolas; esortatelo a scrivermi spesso, e trattenetelo amorevolmente da mia parte. Il simile farete con Campos, il quale ringrazierete degli avvisi mandati, e pregherete che non manchi per l'avvenire.

Fate d'intendere quanto prima dove si truovi Messer Ottavio Ferro, e scriveteli in mio nome ch'io desidero infinitamente, che torni al governo di Parma; perchè ne sono con grande instanza ricerco di là, e quella Città lo desidem molto; facendovi quell'opera che vi par necessaria per disporta a venire.

Annibale m'ha detto d'aver veduto l'Orazione di Monsignor della Casa (a), e m'è venuta voglia grandissima di leggerla un tratto. Vorrei che faceste con Sua Santità che susse contenta d'accomodarmene per una sola corsa; promettendole che glie ne rimanderò subito, e che non ne sarà presa copia: che così li prometto da ora; e mi sarà grandissimo piacere. E' necessario che vegniate quanto prima, e v'aspetto con desiderio. State sano.

Di Gradoli alli xvi. di Luglio MDL.
Vol. L 144 A

<sup>· (</sup> s ) La celebre Orazione del Cafa a Carlo V. Imperatore intorno alla restituzione di Piacenza.

## A M. Bartolommeo Tommasi.

SECONDO la relazione, ch'io ho di Roma, de cavalli comprati, e mandati da voi penso d'esser satisfatto; ma più mi satisfo dell' amorevolezza, e della diligenza vostra. della quale vi ringrazio molto. E, perchè per l'avvenire abbiate comodità di scrivermi a vostro modo, vi si dice che abbiate questa commession perpetua di pigliarne degli. altri, secondochè vi capiterà cosa che vi paja al proposito. Sopra tutas ricordatevi di provvedermi un Turco portante, che abbia quelle parti che si ricercano per l'Imperadore, al quale disegno di donarlo. Del costo di questi che son venuti, ho scritto a Roma che sia subito pagato. E, se posso alcuna cosa per voi, son tutto vostro.

Di Gradoli addì sopraddetto.

## Al Vescovo Mignanello.

Un' altra volta ho scritto a Vostra Signoria in raccomandazione del Capitan Luca Antonio da Terani, l'innocenzia del quale ogni dì più si chiarisco; e credo che non ci resta più che far chiaro. Stando questo, io non veggo perchè non debba essere udito per procuratore; avendo per tanti riscontri purgato quel che li bisognasse purgare in carcere. Io ho pregato Vostra Signoria, e di nuovo la

ripre-

riprego che sia contenta almeno in mio nome impetrar grazia da Sua Santità che la sua giustizia, poichè s'è conosciuta, li sia satta buona, senza metterlo in questo cimento della prigione, e sarlo bersaglio degli Avversari. E, la prego sia contenta rispondermene qualche cosa; che non vorrei però che la sua grandezza la sacesse non degnar di rescrivere. E, suor di baja, io desidero che Vostra Signoria abbracci questa cosa, poichè lo può sar giustamente: ed a lei m'ossero, e raccomando. Addì detto.

## 146 Al Signor Ascanio della Cornia.

LASSANDO stare le chimere che si son fatte fopra le mie arme trovate in Casa de' Mantachi, e l'imputazione che m'hanno voluto dare, delle quali io mi rido; dirò fole a Vostra Signoria Illustrissima che quelle. che sono mie veramente, io desidero che mi sieno restituite; e la prego, quanto più posso, che mi ci voglia far favore a riconoscerle per mie: potendo Ella farlo più che nessun altro per avermele vedute in dosso, in Germania una buona parte, e l'altra forse in armeria. Oltrechè da molti altri, e dal mio che n' ha cura, le saranno mostrate per mie. Muzio se ne volse valere quando fece la compagnia; e con tutto ch' io facessi più volte parole seco sopra di ciò, non le potei però riavere; pigliando egli in queste cole

cose più securtà della negligenza mia che non devea. La cosa è qua, e l'arme son mie con effetto; e Vostra Signoria lo sa, ed altri ne le possono far sede. Sia pregata a far ogn'opera che mi si rendano, come mi pare, che sia giusto. E a Vostra Signoria m'osfero ec.

## 147 Al Vescovo d' Imola.

A VENDOMI il corriero trovato alla campagna, non rispondere puntualmente a tutti i capi della lettera di Vostra Signoria, riserbandomi a farlo con più agio per non tenere il corriero. E, ringraziandola solamente dell' amorevole officio suo, e del destro modo tenuto a porgere il mio parere a Nostro Signore, la prego che continovi a far chiara Sua Santità, ch' io non le ho replicato per altro, che per quella securtà ch' è parso a Sua Beatitudine di darmi in questo negozio, di dirle quanto m'occorre; il che non m' è parso fusse suor di proposito. Ma mi risolvo poi , secondochè Sua Santità ha prudentissimamente discorso, che sia bene di far così per ora. Se nel proceder poi parrà a Vostra Signoria di ricordarle che sia bene di far qualche menzione per lettere, così dello spoglio, come della libertà della ricompensa; l'una, e l'altra delle quali cose sono da lor medesimi più volte ricordate, e presupposte in questo negozio; a lei me ne rimetto. Intan-

Intanto la prego si degni di baciar umilmente il piede di Sua Santità del molto favore che ne fa, e della paterna affezione che mi mostra, la quale io conosco pur troppo; facendone Sua Beatitudine segni tanto manifesti, che non pure a noi, che ne fentimo il profitto, ma a tutto il Mondo son chiarissimi. E, non mi trovando io parole atte a dimostrare l'allegrezza ch' io ne sento, e l' obbligo grandissimo ch' io le tengo di tanta liberalità, nè modo alcuno di poterla riconoscere, non so che altro mi dire; se non pregare Vostra Signoria che, in quel meglior modo che può, l'esprima in parte di quel ch' io desidero e non posso esprimer io. E questo medesimo desidero che faccia col Reverendissimo, ed Illustrissimo Cardinal di Monte, promettendogli la corrispondenza, ché li debbo dell' affezione, che Sua Signoria Reverendissima mi porta; riserbandomi per altra a rispondere più particolarmente alla sua.

Dalle tre Cannelle a'xvii. Luglio MDL.

148 Al Cardinal . . . . (a).

L 3 ho

<sup>(</sup> a ) Probabilmente è diretta questa lettera al Cardinal di Monte.

ho comodità di rispondere a tutti che m'hanno feritto, nè d'ogni cofa; non volendo perder tempo a rimandarlo indietro per conto del negozio principale. Credo che Vostra Signoria Reverendissima sia certa ch' io non ho replicato all' Instruzione di Sua Santità per prosunzione, nè per diffidar del giudicio di Sua Beatitudine, ma solo per la securtà che la Santità Sua s' è degnata di darmi in questo 'negozio, ch' io dica liberamente quel che m'occerre. È parendomi per le sperienze delle cose passate che la natura del negozio, e di quelli con chi abbiamo a negoziare, richiedelle che non si dovesse procedere così dargamente; non penso che abbia nociuto a ricordarlo. Tuttavolta considerato che Sua Beatitudine ha pensato ogni cosa, resto satissattissimo di tutto, e mi duole aver dato diffurbo di me alla Santità Sua. Imperò Vo-Ara Signoria Reverendissima sarà contenta di baciarle umilmente il piede del molto favore che mi fa, e della fatica che s' ha presa, così del formare l' Instruzione, come di darne così minutamente conto a Vostra Signoria Reverendissima; esprimendole, più affezionatamente che può, l'obbligo ch' io ne tengo alla molta benignità sua verso la Casa nostra. E, per non dar più indugio alla cosa, mi contento che non si faccia altra ammenda nell' Istruzione: defidero bene che Vostra Signoria Reverendissima faccia fede a Sua San-. tità che nel negozio medesimo, ogni volta che .

che s'è ne parlato, s'è fatto sempre menzione così dello spoglio, come di ricompensa libera; e che da'Ministri di S. M. medesima s'è sempre inteso così. E poiche alla Beatitudine Sua non è parso ora di specificarlo; poiche nondimeno le par ragionevole, saria bene avvertir Sua Santità, se le paresse che nel proceder della pratica vi s'andasse mettendo qualche parola, che mostrasse che queste cose si presuppongono; rimettendomi però del tutto interamente al prudentissimo giudicio della Beatitudine Sua. E altro circa questo non m' occorrendo. le concludo che resto, come ho detto, satissattissimo di tutto I negozio. Conosco di poi la grazia che Nostro Signore ne fa grandissima della tratta de grani della Marca; e anco di questo Vostra Signoria si degnerà baciarne il piede a Sua Santità da mia parte: avvertendo di fermar la licenzia di dieci mila stara che si cavano di Romagna del Cardinal Sant' Angelo; che queste sono in essere, e bisogna averne la tratta di quella Provincia spezialmente. Quanto ai danari per la provvisione de detti grani, lodo il modo tenuto; ringrazio quelli che sono entrati mallevadori: e per non aver tempo di scrivere a tutti, Vostra Signoria Reverendissima facci l'officio con essi per me, e mandi la procura a ratificar quel che ci farà fatto; che tutto farò. E penso che basti pigliar solamente tre mila Scudi per adesso. Dell'altre cose, aspetto il ritorno d'Ascanio,

149

nio, e la venuta del Pola; col quale conferirò, alcun' altre ragioni, che mi muovono a desiderare la correzione dell'Istruzione. E all' arrivo di questa, Vostra Signoria Reverendissima solleciterà a venir quanto prima; non trattenendo per questo l'Instruzione; la quale intendo che sia per risoluta nel modo che Sua Santità la fermerà. Vostra Signoria Reverendissima sia contenta vincere questa difficoltà ch' avemo della paga di Parma (a), con tutti quelli offici che vi parranno i necessarj col Tesoriero, e, bisognando, ancora con Sua Santità, perchè ormai si passa il segno. Dalle tre Cannelle addi detto.

## Al Cardinal Maffeo.

Da Messer Stefano Monzio, apportator di questa, Vostra Signoria Reverendissima intenderà il desiderio ch' egli ha d'esser operato da Nostro Signore nelle cose di Polonia, e le ragioni, che lo muovono, e l'entratura ch' arebbe in quella Corte, per avervi un fratello in molta grazia di quel Re; che per le sue qualità mi pare a proposito senza questa considerazione. E assolutamente direi che Vostra Signoria Reverendissima potrebbe

( a ) Giulio III. aveva affegnato due mille Scudi al mese per la guernigione di Parma.

fare ogni officio, che egli dovesse esser mandato a far con quel Re quei complimenti che son necessarj; se già non si susse risoluto tra noi, che fusse bene di constituire un Legato sopra questo affare particolarmente, e sopra la protezione di quel Regno, e sermato anco che sia il Reverendissimo d'Augusta. Imperò, quando con Sua Santità questa risoluzione non andasse innanzi, avendosi a mandare gentiluomo privato, Vostra Signoria Reverendissima mi farà grazia a fare ogni offi-· cio che sia mandato esso Messer Stefano. In caso che si risolva la parte della Legazione, desidero che sia raccomandato all' Illustrissimo Cardinal d' Augusta, perchè si vaglia di lui in quel che li tornerà bene in questa parte; che mi sarà gratissimo; e lo giudico opportuno sì per li rispetti detti di sopra, come perchè tengo, sarà persona accetta a quel Re. Oltrache in questo caso io desidero sommamente far piacere a Madama nostra, la quale con molta efficacia me lo raccomanda. Il dì detto .

# 150 A Messer Paolo Mario.

Non ho voluto rispondere alla vostra de xii. sino a tanto che non ho satta la diligenza, della quale mi ricercate con Monsignor Reverendissimo Camerlingo per conto del sitto di Monte Marciano, del quale io l'ho, per quanto ho potuto, astretto a compiacere

la Signora Duchessa. Quel che Sua Signoria Reverendissima mi risponda, vedrete per la sua inclusa; la quale m'è parso di mandarvi, acciocchè veggiate che per me non manca di farci ogn'opera; ed anco il Camerlingo mostra inclinazione di compiacerla. Resta vedere, se la cosa è integra, e più se la contratto si può riscindere, poichè è satto; che non so come. Investigate voi quel che vi par ch'io possa, e debba domandare a Sua Signoria Reverendissima, poichè semo in questi termini; ed avvisate, che non mancherò di richiedernela. E, senz'altro dire, mi v'ossero sempre.

Di Gradoli alli xix. di Luglio MDL.

## 151 A Messer Bindo Altoviti.

La Comunità di Vetralla mi ricerca che le faccia fare un deposito in Roma di mille Scudi per un suo negozio, del quale m'è parso di richiedere Vostra Signoria; e vi prego siate contento di farlo, avendo provvisto che non possiate perdere. Perchè, oltre all'obbligo che ve ne farà la Comunità, ui si daranno per sidejussori quelli particolari, che ci saranno proposti; li quali sono sufficienti per molto maggior somma. E lo ricevero da Vostra Signoria in piacere singolare.

Di Gradoli alli xix. di Luglio MDL.

52 A Messer Santi.

AVENDO bisogno la Comunità di Vetralla d'un deposito in Roma di mille Scutdi, io vi prego che per amor mio siate contento di consessare d'averlo sopra di voi. E per vostra securezza, oltrechè la Comunità vi s'obbligherà, vi si daranno per securtà quelli particolari, che dall'Agente suo intenderete; i quali son buoni per assai magior quantità. Tanto che non potendo perdere, v'obbligherete quella Terra, e a me ne farete piacere. Il di detto.

## 153 A Messer Tommaso del Giglio (2).

Da Monsignor di Pola, e Messer Curzio arete inteso il bisogno che mi stringe a provvedere de' danari per vettovagliar Parma; e di che importanza sia questa provvisione voi lo sapete. Io vi prego siate contento d' entrar promessa per me, insieme con gli altri che intenderete, per quella somma di tre per sino in cinque mila Scudi che si piglieranno per questa provvisione. E dall' occasione necessaria potrete considerare quanto mi sara grato il piacere che mi sate; ed insieme con gli

<sup>(</sup> a ) Era Bolognese , e Datario del Cardinale,

#### LETTERE

gli altri ricevuti da voi ve n' arò obbligazione. E vostro sono.

Di Gradoli. Alli xix. di Luglio MDL.

## 154 A Messer Curzio Frangipane.

172

MANDO questo corriere a posta per non ritardare la provvisione de'danari da farsi per conto de grani. Ancorache jeri a Monsignor Reverendissimo scrivessi che lodava il modo preso di pigliarli a compagnia d'offici. e specificassi che bastavano solamente tre mila Scudi; per questa replico il medesimo, che tre mila mi par che bastino per ora, e che'l pigliarli a compagnia d'offici mi piace; e prego spezialmente voi che in questo negozio mi vogliate servire della vostra promessa. Anzi, perche per la vostra m' offerite di farlo, l'accetto, e ve ne ringrazio; e mi farà caro che disponiate il Giglio a fare il medesimo, al quale io ne scrivo l'inclusa. Ascanio, e Messer Jeronimo Masseo saranno gli altri che promettono, alli quali non iscrivo : perchè di Messer Jeronimo ho scritto al fuo Reverendissimo figliuolo; ed Ascanio penfo che lo farà senza ch' io gli scriva, essendosi offerto per una sua. Terminate la cosa subito per questa via, quando quella di Bindo Altoviti, che m'accenna il Vescovo, non vadia innanzi; che non mi dispiace. E per quest' effetto vi mando la procura stipulata, come vedrete. Dell'altre cose non ho che dirvi

dirvi per ora, se non che con dispiacere ho inteso il sospetto, che s' ha de' Mantachi, non per altro che per conto loro; avendoli per servitori. Avvisate quel che n' è stato. Addì detto.

Questa vi sia comune con Monsignor di Pola, in caso ch'egli non sia mosso, come

disegnava, per venir qua.

Per lettere di Messer Ascanio sono avvertito di non so che combattimento d'alcuni, li quali non so chi sieno: nè manco credo che'l Duca Orazio sia in questa pratica; perchè so che a questi giorni dette licenzia ad uno che voleva combattere. Io lo intenderò meglio, e sarò ogni buono officio, come son tenuto. Ma mi maraviglio ch'ogni mosca, che vien per l'aria, si posa sopra di me. Tanto so io di questo duello, quanto di cosa che non sia in rerum natura; pur pazienzia. Attenderemo a sar bene, e dica ognuno quel che ben li viene.

Nella procura nomino Messer Jacomo Maria Sala, e Messer Melchiorre per procuratori, poichè il Notaro ha steso il nome de' procuratori in numero di più, ed a loro do la facoltà di nominare gli offici, o li Casali

secondochè sia meglio.

### 155 Al Vescovo & Asti (a).

RALLEGRANDOMI prima con Vostra Signoria della Chiesa acquistata, alla spedizione della quale io non manchero di farle ogni ajuto, secondochè dall' Eccellentissimo Principe di Piemonte son ricerco; io non voglio mancare di pregarla, ad instanza di chi desidero sommamente di compiacere, che sia contenta d'accettare per suo Vicario Messer-Gio. Antonio Gioja Dottore d'Asti; del quale intendo che Vostra Signoria sarà benissimo satissatta per le qualità, che sono in lui di meritare, e sostenere quell'ossizio. E per questo tanto più volentieri ne la ricerco, e la prego quanto più posso che si voglia contentare di farmi questa grazia; offerendomi al rincontro a quant' io posso, e vaglio per lei. E senz' altro dirle, me le raccomando.

Di Gradoli addì detto.

## 156 A Messer Jacomo Maria Sala (b).

Ho ricevuta una vostra insieme col Breve di Nostro Signore nuovamente dato suora con-

tra

<sup>( 4 )</sup> Monfignor Gasparo Capri, che successe a Monfignor Bernardino di Croce.

<sup>(</sup>b) Questi su Bolognese; il Cardinale lo adopero in Avignone; e gli procurò di poi il Vescovato di Viviers nella Linguadoca.

tra Brigosos ec. e la copia della Bolla di Clemente settimo; ed ho inteso gli avvertimenti che date intorno a tal negozio. A che rispondo che l'animo mio è di non contravvenire un pelo all'ordinazioni di Nostro Signore, e di servire gli amici, e servitori di modo, che Sua Beatitudine non venga offesa in una minima cosa.

E credo, perchè Luc'Antonio da Terani ha provato costì in giudizio l'innocenzia sua. e che sta qua col Duca Orazio, che ha alcuni luoghi nello Stato, che non sono sottoposti alla Chiesa s che in questo caso non venga disubbidita Sua Beatitudine, compiacendosi ad un servitore affezionato, che si ripari qua; ed il medesimo intendo di Bombaglino, e simili. E per questo farete diligenzia d'intendere particolarmente da chi meglio vi parrà, e specificarmi, se giustamente posso essere imputato di ciò, e se Sua Santità è per averlo a male, e chiarirmi questo punto; perchè, come ho detto, desidero in ogni modo non mancare a questi servitori della Casa, ed insieme portare quel rispetto che devo a Nostro Signore. E state sano.

Di Gradoli alli xix. di Luglio MDL.

## 157 Al Signor Onorio Savello.

GLI uccelli, e cani, che Vostra Signoria m' ha mandati, mi fono cari; sì perchè sono, per quel che appare, belli, e buoni, sì che non n'avea nè simili, nè d'altri. Onde ne ringrazio Vostra Signoria pur assai che sì opportunamente m'ha servito; ed ogni volta che saremo in campagna, che ci saremo pur spesso, ne ricordaremo di lei, e del suo presente. E, perchè ella promette di mandare altri sparvieri, ed astori; quando io non la sollecitassi, l'Abate non mancherà sollecitarla, come cacciator maggiore degli altri. E di continuo me l'ossero, e raccomando.

Di Gradoli il dì detto.

### 158 Al Cardinal Cornaro.

Io ho fatto buon giudicio (come Vostrà Signoria Reverendissima dice ) ch' ella non uscirebbe di Roma, non per altro, se non perchè molte sono per l'ordinario le cagioni, che ce la debbono ritenere. E si potria dire che non avessi giudicato temerariamente. poiche l'effetto è seguito. E se non è per niuna di quelle cause, che io mi sono imaginato, si può anco dire: e chi sa che quella gamba non abbia cervello? e che non abbia voluto mostrar d'esser la cagion essa, e ne sia un' altra? Ora, se susse quella che m' imagino, mi piaceria la cagione, e l'effetto insieme; e quando sia pur questa, mi dispiace la cagione, e mi piace l'effetto in quanto alla satisfazione che ne torna a lei : perchè all'ultimo Roma è Roma, e Viterbo. e Gradoli non son Roma. E se qui avemo

del fresco, e delle acque, non ci sono de' melloni, e dell'altre cose che ei mancano. Non voglio dir ancora che non ci fia pasto per l'ambizione; perchè in questo caso la notrifco con quelli favori che Nostro Signore si degna sarmi di lontano. Ma basta bene che quando pur la gamba le dolga, ch' ella non se n' ha però da dolere a par di me che ne fento il suo male, e il mio danno; poiche mi priva di quella speranza, ch' io avea di passar questa mia solitudine, la più parte, con Vostra Signoria Reverendissima, o tollerarla con esserle più vicino. Ma poichè tutto torna a suo contento, io n'ho piacere, e sopporterd il desiderio che ho d'esser seco, più moderatamente ch'io potrò. Intanto la prego che si mantenghi sana, acciocene ci rivediamo allegramente; e da lei in questa assenzia non voglio altro, se non che per amor mio visiti Sua Santità più spesso che non farebbe, e le mostri con ogni affetto la devozion mia, e l'obbligo che io con tutta la mia Casa le tengo per gli eecessivi savori, che le piace di farmi. E, oltre di questo, si degni mantenermi nella grazia del Reverendissimo di Monti, e nella sua insieme. nella quale umilmente mi raccomando.

## 159 A Messer Curzio ec.

QUESTA notte vi s'è fpacciato un corriero, e però de' negozj non vi si dice altro. Mando il presente a posta, perchè porti nove starnotti, li quali ho preso io medesimo a caccia con questi miei buon compagni. E sieno per primizie di quelli che ci capiteranno alle mani, li quali tutti saranno dedicati a Sua Santità. Intanto, se Ascanio non è partito, sate che da lui, o da chi vi parerà, in sua assenza, siano consegnati allo Scalco di Sua Beatitudine con quelle parole, che arricchiscono la povertà delli doni, e che accrescono la buona volontà del donatore. State sano.

Di Gradoli addì detto.

## 160 Al Cardinal Maffeo.

IL Cardinal di Trento con molta efficacia mi ricerca, che faccia offizio con Nostro Signore per Messer Jacomo Guerriero, e suo fratello, parenti del Signor Jeronimo da Fermo, antico e carissimo suo servitore, qual fu seco in Conclave; per impetrar grazia da Sua Santità, che non sieno molestati per aver prese l'arme in quella novità di Sede vacante: non costando che loro abbiano satto, nè procurato cosa alcuna in diservizio della Sede Appostolica. E, perchè mostra mol-

to di desiderare, che questi tali sieno liberi della molestia, che vien lor data per questo conto, e Vostra Signoria Reverendissima sa che non si può mancare; io la prego sia contenta di far quell'offizio, che le pare, à proposito, così con li Ministri, come con Sua Beatitudine, bisognando, per impetrar que-Ala grazia, o glovar loro almeno in quanto si può; secondoche da Messer Gio. Gherardino lor parente, il quale è in Roma per questo, Vostra Signoria Reverendissima sarà ricerca : che da lui medelimamente sarà informata di molti particolari, che fanno a disgravamento loro. lo la prego che di grazia sia contenta pigliarli in protezione, che me ne farà grandissimo piacere. E le bacio le mani.

Di Gradoli. Il di detto.

## 161 Al Vicelegato del Patrimonio.

BARTOLOMMEO Cianfala da Vetralla dice d'essetli levato dal Bargello del Patrimonio circa 23. stara di grano, che egli mandava a' suoi pecorari per lor vitto, e alcune sue cavalle. È perchè egli allega che non sapeva l'ordine, che v'era; è con tutto che 'l sapesse, la necessità delle sue cose, e'l non avere altro modo da provvederle, lo scusa in parte; io vi prego che siate contento interpretare questa sua transgressione in meliorem partem, e farne grazia a me proprio; provvedendo li siano restituite le ca-

valle, e'l grano che gli è stato levato; che certo me ne farete grandissimo piacere, ed a rincontro mi vi offero.

Di Gradoli addi detto.

## 162 A Madama d' Austria (1).

M i truovo più lettere di Vostra Eccellenza di viaggio, e di Parma; alle quali rispondendo, mi rallegro prima che fana e falva, e così onorata, ed accarezzata, come intendo che è stata per tutto, si sia condotta in casa sua; e più che ella vi sia amata, e riverita universalmente da tutta la Città; perluadendomi che ciò sia di grandissimo momento alla satisfazione universale. ed al mantenimento del Signor Duca in quello Stato. Oltre a quel che farà la prudenza, e diligenza sua, e i buoni ricordi che continuamente farà a suo Consorte, fra quali desidero che sia il primo quello della guardia di sua persona. Jeri comparse qui Messer Amerigo Antinori; e quelta mattina l'ho fuedito a Roma infieme con Messer Ascanio da Nepi per fare la provvisione de' danari . se la mi verrà fatta, per la compera de gra-

<sup>(</sup> s ) Margarita d' Austria , figlia naturale di Carlo V. e moglie del Duca Ottavio . Era stata pria maritata col Duca Alessandre de' Medici,

mi. Ma io dubito di poterli trovare, perché fono al di sotto con tutti gli amici mici ; essendo quali impegnati, e quali intaccati da me pet sopplire al deposito, e per altri mici debiti; e non avendo più coi mercanti quella speranza, che soleva, al buon tempo. Pure ho ordinato che si tenti qualcuno, e, riuscendomi, faremo senza toccare il deposito : quando non, ci ajuteremo con parte d'esso, i la quale non serà però tale che non ce ne rimanga per poter sopplire agli altri bisogni, giacche i grani fono pur danari. Mi duole non poter più che tanto; che con la volontà io concorro a tutte le necessità di cotesta Città senza riservo. Per i medesimi ho scritto diligentemente al Cardinal Sant' Angelo. e penso che non fi partiranno da lui, che ne caveranno l'ordine di farvi voltar sphiro tutti i fuoi ricolti di Ravenna: e penso che Sua Santità si debba contentare di concederne la tratta per quella somma che ne farà di bisogno; di che ho scritto a Sua Santità con quell' efficacia ch' io ho potuto. Vostra Eccellenza attenda a conservarsi, ed aver la folita cura alla cautela del Signor Duca . e alla fanità del Signor Nipote.

Di Gradoli li xx, di Luglio MDL,

## 163 Al Duca Ottavio (1).

RISPONDO con questa a più lettere di Vostra Eccellenza, E venendo a quel che più importa, Amerigo venne qui jeri, e questa mattina l'ho spedito con Ascanio da Nepi a Roma : e nel passare andranno al Cardinale S. Angelo (b), al quale ho scritto strettamente, che non manchi subito dar ordine che tutti i suoi grani di Ravenna sieno portati a Parma; e penso che non mancherà. A Roma ho scritto che si faccia ogni diligenza d'aver danari per il resto; ma io non so come mi verra fatta : avendo ormai stracco ognuno, e non mi trovando più credito che tanto. Se si aranno, manderò subito lo Spinello a far la provvigione del restante. Quando pur non si trovino, non credo che ci farà di molto disordine valerci di parte del deposito, essendo il frumento, si può dire, danari contanti in questi tempi : ma bisogna far fantalia di rimetterli. Nostro Signore con la sua amorevolezza ha preso assunto per se **fteffo** 

(b) Ranuccio Farnese, fratello di Alessandro, des-

to il Card. S. Angelo,

<sup>(</sup> a ) Questa lettera nel MS, era senza data, e posta per errore avanti a quella al Duca di Urbino 20. Decembre, Noi con buone ragioni l'abbiamo fatta stampare in questo luogo,

stesso di negoziare in nostro beneficio con Sua Maestà: e si contenta che noi lo lasciamo fare, senza mostrar di sperarne altro. Tuttavolta mi sa parte di tutta la pratica; e, due giorni sono, mi mandò l'Instruzione che Sua Santità manda sopra quel nostro particolare al Nunzio Pighino; sopra la quale ho rimandate a Sua Santità alcune avvertenze E così Sua Beatitudine spera cavarne presto. quel construtto che se ne può cavare; perchè viene al punto, e parla risoluto; ed altrettanto ricerca Sua Maesta. Mi meraviglio grandemente che Vostra Eccellenza abbia avute lettere dalla. Corte de' xxv. del passato, come m'accusa per la sua, e non ci sieno mie di quel tempo. Don Diego (a) passò di quà alli ix. di questo; ed essendo la sera in Viterbo con animo di venir la mattina a trovarmi a Gradoli, dove avea mandato ad invitarlo, ebbe la notte due corrieri, uno da Siena, e l'altro dalla Corte; e, risoluto di non venir più, se ne corse a dilungo a Siena con molta fretta. Per quel medelimo corriero pensava di aver lettere ancor io; e mi par gran fatto che sia altrimenti. Dell' altro negozio propostomi da Messer Amerigo, M

<sup>(</sup> a ) D. Diego Urtado di Mendoza, Conte di Tendilla, fu Ambasciatore di Carlo V. alla Santa Sede; e in questi tempi ebbe da lui il governo di Siena.

al ritorno ch'egli farà, Vostra Eccellenza farà risoluto. Intanto l'esorto a tener buona cura della sua persona: ed io farò il simile, secondochè ella me n'avvertisce. E, sacendo per questa sine, me le raccomando.

Di Gradoli xx. di Luglio. MDL.

## 164 Al Signor Don Giovan de' Medici (a).

I L cavallo, che Vostra Signoria Illustrissima ha mandato a presentarmi, oltrechè per se stesso è tale, che mi deve esser carissimo, venendomi da lei, e donandomisi con quella assezione, che mi mostra nella sua lettera; m'è prezioso, e mi sarà perpetuo segno dell'amor suo; del quale tengo quel conto, che devo d'un Signor di tanto merito, e di tanta speranza, e sigliuolo d'un tanto mio Signore, quanto è l'Eccellentissimo Signor Duca suo padre; al quale desidero, che baci le mani da mia parte. E ringraziandola quanto posso del dono, e dell'onor che m'ha satto, me l'ossero per suo come sono, e desiderossissimo della sua grandezza.

Di Gradoli addì detto.

165 Al

<sup>(</sup>s) D. Giovanni figlio del Duca Cosimo, poi creato Cardinale. Morì in età di 19. anni nel 1562. con gran dolore del Padre, che perdette nel medesimo anno D. Garzia, altro suo figlio di minore età.

164

#### Al Duca Ottavio.

PER altre ho scritto che avea mandato a Roma Messer Ascanio con Messer Amerigo a far la provvisione del dinaro per la provvisione de' grani, ed impetrar la tratta da Sua Santità. Ora, venendo il Cavalier Tiburzio, dico a Vostra Eccellenza che la tratta s'è ottenuta con tutte le difficoltà che ci son fatte, e con tutto il bisogno delle Terre della Chiesa, per particolare inclinazione di Nostro Signore verso le cose nostre; e solamente ne semo obbligati a Sua Santità. Quanto alla provvisione del dinaro, ho quasi per concluso di aver 2000. Scudi, Dio sa, con quanto mio finistro, ed aggravamento d'amici; pure saranno in essere, ed avemo la tratta, che importa. Resta che si supplisca a tutto il bisoguo della Città, ed a quanto ci occorre ; che gli Altoviti si contenteriano di condurre a Parma quella somma, che sosse necessaria per il vitto di quella, avendo in mano li 3000. Scudi, e avendo di ciascuna soma, che conducessero, giuli quattro di guadagno. Il quale non mi par mal partito; ed è stato fatto un' altra volta da Benvenuto Oliviero. Ma, sentendo che la Città medesima suole ancor ella sar provvisione, a me parrebbe che con molto più vantaggio potrebbe fare una fomma di danari, e pigliar questa impresa da se, avanzandosi il guadagno che si darebbe al mercante; poichè avemo la tratta; e nel condurlo spenderanno il medesimo che'l mercante. Il Cavalier Tiburzio è informato del tutto, e ne parlerà con Vostra Eccellenza. Consideri il partito, e lo proponga, secondo le pare, e mi risolva quanto prima, acciocchè si pensi alla spedizione. E del resto reserendomi ad esso Cavaliero, me le raccomando.

Di Gradoli alli xx. di Luglio MDL.

Questa era per credenza di Messer Tiburzio, il quale se ne viene a giornata; e, perchè nel medesimo tempo che egli parte, viene in poste con diligenzia Messer Maurizio; Segretario del Cardinal d'Augusta, m'è parso che serva per duplicato, e mandarlo avanti, acciò Vostra Eccellenza abbia più tempo di risolvere quanto ha da fare; e da Messer Tiburzio intenderà il restante a bell'agio. Sarà con questa ancora una di Messer Amerigo che scrive di Roma, e di tutto aspetto quanto prima risoluzione. E di nuoto me le raccomando.

## 166 Al Mastro Generale d'Altopascio.

PER risposta della lettera, che Vostra Signoria mi scrive, non mi pare che accaggia dir altro, se non che alla volontà ch'io tengo di sare ogni sorte di servigio all' Ecceltentissimo Signor Duca suo Signore, ed al sucerito vostro, non è molto gran cosa quel ch'io ch'io ho fatto della Commenda d'Altopascio. E desidero che mi si presenti maggiore occasione di compiacer Sua Eccellenza in maggior cosa, e sar cosa grata a Vostra Signoria. Il cavallo, che 'l Signor D. Giovanna
m' ha satto presentare, m' è stato soprammodo gratissimo, ed opportunissimo; essendo
venuto in tempo, che mi truovo, si può
dire, a piedi. A Vostra Signoria sono particolarmente obbligato dell' affezion che mi
mostra; e in ogni sua occorrenza m' ossero
prontissimo a farle piacere.

Il dì sopraddetto.

# 167 Alla Comunità di Mont Alto.

PER provvisione, che noi desideriamo che si faccia di grano, e biade, che disegnamo di trarre di questo Stato, e spezialmente di Mont' Alto, per uso della nostra Casa, deputiamo il Capitano Leonardo Serucci, e Tome . . . . . per nostri Commissari con ampia facultà di pigliar d'ogni sorte di biade, di qualunque siano, al prezzo che da loro sarà giudicato conveniente; e di distornare tutte le compre che fino a ora si fussero fatte da persone forastiere : restituendo i danari, che per tal conto fossero stati sborsati da loro; e con tutte quelle altre facultà che siano necessarie a detta provvisione. E per sede di ciò facciamo questa nostra lettera aperta; comandando a tutti Officiali, e MiniMinistri dello Stato, che circa ciò quelli obbediscano sotto pena della nostra disgrazia.

Di Gradoli addi detto MDL

## A Messer Claudio Tolomei (2).

Conosco dalla relazione degli amici vostri che non v'è caduto dell' animo punto di quella affezione, che avete già mostrata tant' anni a tutti noi altri, nè della speranza ch' avete collocata spezialmente in me ; di che sento tanto piacere, quanto mi dispiace che fino a ora non abbiate colto quel frutto dell' una, e dell'altra, che io ho sempre desiderato. Non so dir donde ciò si procede, e lo dovete imputare ad ogn' altra cofa piuttosto, che a poca cura ch' io tenga di voi, o poca cognizione che io abbia delle virtù e de' meriti vostri. Ma per ora voglio che mi basti ringraziarvi dell' amor che m' avete serbato, e della disposizione che tenete di venirmi appresso: Del resto rimettendomi a quanto n'ho ragionato con A N-NIBALE, e con gli altri vostri di qua, v eforto a venir quanto prima, e v'aspetto con defiderio ec

160 Al-

<sup>(</sup> s ) Claudio Tolomei , Sanese , Vescovo di Cur-sola , chiariffimo lettefato di questo Secolo XVI. Mo-gì in Roma sel giorno 23. di Marzo dell'anno 1555.

Alla Duchessa d' Urbino.

GLI eredi di Messer Jeronimo Vagnarello d' Urbino hanno certo debito con la Camera per conto delle imposizioni che già furono. fatte per la fortificazione di Pesaro. Desidera-

no ridurre questo debito a minor somma, e venire ad una composizione di pagare un tanto l'anno. Quel favore, ed ajuto, che Vostra Eccellenza mi farà, mi sarà gratissimo, e per favor di chi me ne ricerca, il qual desidero che venghi consolato, e perchè intendo che sono oppressi da altri debiti, e hanno sorelle da maritare. che in simil caso mi pare convenevole qualche agevolezza, e sgravamento. Di Gradoli, a' xxi. di Luglio MDL.

170 Al Pighino, Nunzio presse la Maestà

NOSTRO Signore per sua benignità m' ha fatto grazia di conferirmi quell' ultima parte della sua Instruzione, la qual comprende particolarmente il negozio di Piacenza. E considerato con quanto amore Sua Santità l'ha preso sopra di se, n'ho molto piacere, e reputo per gran ventura nostra che tutto proceda si onoratamente, e con tanta autorità per le mani di Sua Beatitudine. E spezialmente mi rallegro che Vostra Signoria ne sia mezzo, dal quale mi prometto tutta quella

diligenza che deve al servigio di Sua Santità, e di più quella amorevolezza che so che porra particolarmente a noi altri, e alla spedizione delle cose nostre. Imperò, rimettendomi in tutto e per tutto a lei, scrivo a Mesfer Giuliano, mio Agente, che non s' ingerischi più nel negozio; anzi dissimuli di non saper cosa alcuna di quanto ella ha proporre 2 Sua Maestà, acciocche si vegga che tutto è di moto proprio della Santità Sua; e non si curi di sapere, se non quel tanto che da lei li sarà detto per sua elezione, e per beneficio del negozio. Del quale io prego Vo-Ara Signoria che sia contenta pigliar quella eura, che si conviene a cosa di tal momento. E perchè mi vo imaginando che si starà in su i generali, e su le lunghe; la prego con ogni industria s' ingegni cavarne qualche costrutto; che questo è l'intento principale di Sua Beatitudine e'l bisogno nostro.

# 171 All' Ardingbello ( 2 ).

MAGNIFICO nostro Carissimo. Stando in Gradoli, Nostro Signore m'ha mandata copiadell'

<sup>(</sup> a ) Il Commendatore Giuliano Ardinghelli, che alla Corte dell'Imperadore maneggiava per nome del Cardinal Farnese l'affare della restituzione di Piacenza. Si noti che questa lettera nel MS. è senza data, e posta con altre poche in fine del Codice. S'è creduto doverla mettere in questo luogo.

dell' ultimo capitolo dell' Instruzione di Monsignor Pighino, appertinente alle cose di Piacenza; del quale vi si manda con questa il contenuto brevemente. La natura di questo negozio è tale, che Sua Santità vuol mostrare di tener questa pratica coll'Imperatore senza nostra participazione, e come di suo moto proprio: e però avete a dissimulare di saperne cola alcuna, e mostrare che, avendo detto, o proposto fino a ora cosa alcuna, sia stato separatamente negoziato da voi, come da noi, secondo l'ordine che avete avuto di qua da noi altri. E con questo avvertimento avete a esser con Monsignor Pighino, rimettendovi in tutto e per tutto a quel tanto che da esso sara trattato: e facendo quel solo che da Sua Signoria sarete avvertito di dover fare: e avvertendo lui di quel che ritrarrete di diverse parti che faccia a beneficio della sua pratiga. Avvisate però sempre noi di quel tanto che da esso vi sarà comunicato, o caverete da altri: sempre come da voi, e come non aveste punto che fare in questa negoziazione ec

# 172 Al Duca Ottavio.

TORNANDO Amerigo informato di tutto che appartiene al negozio de' grani, e avendolo esso medesimo maneggiato, non accade ch' io dica altro, salvo che non ho potuto sare più che m' abbi satto: pure spero che si

sarà supplito al bisogno della Città, la quale, fra li grani che si conducopo di presente, e'l nome che avete a dare di maggior fomma, credo che piglierà grand'animo. Delle provvisioni, che s' hanno a far di qua per Romagna col Duca di Ferrara nella Marca. se ne sono satte una gran parte; e di mano in mano s' andrà facendo secondo il bisogno. Vostra Eccellenza dia riputazione alla cosa con mostrare la provvisione gagliarda; e, bifognando maggior provvisione, ho detto a Messer Amerigo il modo che mi par di tenere segretamente. Dell' altre cose il medesimo viene instruttissimo, e a lui me ne rimetto. Dalla Corte ho lettere de' xiii., e de' xv., e non ci è altro se non un riscaldamento del Vescovo di Fano in su questa andata del Pighino: mostrando di desiderare che per le mani sue si concluda qualche cosa, e par che si truovi qualche migliore inclinazione ne' Ministri di Sua Maesta. Del resto semo ai medesimi termini; e non credo che avanti all' arrivo del nuovo Nunzio abbiamo rifoluzione alcuna. Vostra Eccellenza attenda a conservarsi. E, altro non occorendo, me le raccomando.

Di Gradoli alli xxiv. di Luglio MDL

## 173 A Madama (2).

So che il risentimento, che Vostra Eccellenza ha fatto con sua Maestà, non basta; tuttavolta è bene che si faccino intendere tutti questi andamenti di D. Ferrante (b). Quanto al rimedio, del futto io ero deliberato di far quel che Vostra Eccellenza desidera, cioè di venire a Parma; ma dubito che non mi verrà fatto, per esser necessario non discostarmi da Nostro Signore, almanco fin che si finisce la pratica cominciata da Sua Santità. Intanto circa questa parte io desidero che Vostra Eccellenza mi scriva liberamente. e di sua mano propria, quel che sarebbe suo parere che si dovesse fare, e che partito pigliarebbe a questa cosa per se medesima; e quanto prima aspetto che me 'l dica distesamente. In questo mezzo, perchè io conosco che si porta pericolo, e mi parrebbe pur troppa gran vergogna che per imprudenza nostra seguisse disordine; son risoluto che sia bene che 'l Duca sia meglio guardato che non istà; e che per ogni modo facci quelli fanti di più, che Vol. I.

( s ) Cioè Madama Margherita d'Austria.

<sup>(</sup>b) D. Ferrante Gonzaga, Viceduca di Milano per Carlo V. e nemico de' Farnefi, anche per private paffioni, infidiava Parma. Ecco il motivo di tanta follecitudine nel Cardinale perche fosse munita, e vettovagliata.

sono necessari alla securezza così di dentro. come di fuora. E, perchè veggo che si va dubbioso ( forse perchè Vostra Eccellenza non. gli allarga la mano col deposito) l' Eccellenza Vostra mi farà piacere a esortarnelo da se medesima, e in questa parte offerirli, e darli con effetto quelli denari che bisognano; perchè è necessario che per due mesi facciamo così. E per questi bisogni ha da servire il deposito, non manco che per una guerra aperta: e Vostra Eccellenza non si sgomenti che, per reintegrare la somma depositata, si troverà qualche altra via, e fra pochi giorni farò che si rimetta quel che se n'è cavato. Ma questo non accade dire al Duca; se non che Vostra Eccellenza per questo bisogno non solamente non li ha da mancare, ma darli ancor animo che 'l faccia, e stringerlo ancora, bisognando. E quanto alla cosa de' grani, avendo inteso dal Monterchi il bisogno della Città, e'l disegno del Duca di provvedere nei contorni, ho già dato ordine che fra 'l. Cardinal S. Angelo, ed altri si faranno sino a cinque mila Scudi da investirli in questa provvigione, con questo che 'l ritratto venga in Vostra Eccellenza. E però, per anticipare a comprarli con vantaggio, l' Eccellenza Vostra li dia per questo conto liberamente fino a 5000. Scudi, e pigli il ritratto loro sopra di se, per restituire al Cardinal S. Angelo, e a quelli, che gli aranno prestati. E io manderò a Vostra Eccellenza fra pochi giorni questi 5000. che dico, per tenerli saldi nel deposito. E sopra tutto mi piace che l' Eccellenza Vostra metta le polizze del deposito in danari, non essendo se non bene d'averli maneschi. Del resto col benesizio di questo tempo, e con la pratica di Nostro Signore, il quale di nuovo ha promesso di riassumerla gagliardamente; spero che le cose piglieranno qualche sorma.

# 174 Al Signor Paolo Vitelli.

In risposta di due, che mi trovo di Vod stra Signoria, le dico prima che, subito giunto Amerigo, l'ho spacciato con Ascanio da Nepi a Roma per la tratta de' grani a Sua Santità, e per li danari per la provvision d'essi, in caso che si possino avere, che dubito assai di no; perchè io non gli ho; gli amici sono tutti intaccati; le promesse son logore, e'l credito è scemato: pure ho commesso che s' usi ogni diligenza. E, avendoli, spedird subito lo Spinello per pigliarli din Romagna, o nella Marca, secondochè si troveranno. In tanto ho scritto per li medesimi al Cardinal S. Angelo, che non manchi di mandare tutti i suoi di Ravenna alla volta voltra con un suo che ne saccia sine, e pigli il ritratto d' essi; che altrimente non credo che voglia star forte. E, in caso che i danari non si possino avere, sarà necessario valersi di parte del deposito; che a ogni roodo

tle' grani in questo tempo si può sar subito titratto. È in ogni caso o dei miei danari. o del deposito che si piglino, io intendo che voi siate tenuto a rimetterli. Del negozio. del quale Amerigo m' ha parlato, esso medesimo vi dirà quel ch' io ne sento. Intanto attendete con quella amorevolezza, e con quella diligenza ch' avete fatto fin quì; alla custodia, e alla satissazione di cotesta Città; che noi di qua non mancheremo del nostro debito, ed anco della cautela che mi ricordate della persona; avendo molto piacere che I Duea sia più cauto ancor esso, che non soleva, secondochè mi dite. Intenderò dove si truova Messer Ottavio Ferro, e farò ogni opera di rimandarlo a cotesto Governo, secondo il vostro ricordo. Io sto ora riposatissimo delle cose di costà, poiche 'l Duca si guarda della persona: perchè del resto son certo che la vigilanza vostra supplirà; e la prudenza, e la boma di Madama penso che ci farà gran giuoco. Altro per questa non occorrendo, mi vi raecomando ec.

175

. A . . . . .

MOLTO Magnifico nostro Carissimo. Oltre a quel che Monsignor Reverendissimo S. Angelo vi scrive de' suoi grani di Ravenna, i quali hanno a servire per il bisogno di Parma, io non posso dirvi altro, se non che a voi non accade mostrare di quanta importan-

za sia questa provvisione. Ed essendo, quanto sete, amorevole delle cose nostre, son certo che non mancherete di fare ogni diligenza perchè i grani si cavino, e si conduchino a Parma. Tuttavolta, perchè penso che vi farà qualche difficoltà, sentendo che la Provincia patisce ancor essa, avete a sare l'ultimo sforzo e con Monfiguor Reverendissimo Legato, e con i fittuari, e con tutti quelli che bisognerà disporre a benefizio di questo negozio, perchè si contentino della tratta d'essi; e con manco strepito che si può, e con ogni celerità si conduchino a Parma. Io n' ho scritto al Reverendissimo Legato. e penso che non mancherà di corrispondere alla speranza che avemo in Sua Signoria Reverendissima. Del resto ci rimettemo tutti nella vostra diligenza. E a voi m' offero, e raccomando.

Di Gradoli alli xxv. di Luglio MDL.

## 176 Al Cardinal Crestenzio.

INFINO a ora avendo sentito che nella cosa de' Mantachi non è mancato chi con ogni diligenza ha cerco di trovar se io son consapevole del lor delitto; e senza averne indizio, nè pur verisimilitudine alcuna, me n' hanno dato imputazione; io non mi son voluto muovere, nè parlarne parola, perchè si facesse cimento dell' innocenzia mia. Ma ora che ognuno si devra esser chiarito, non

voglio esser tanto negligento nei bisogni degli amici, e de' parenti, che si creda dal mondo ch' io gli abbandoni nelle necessità.

Il Signor Onorio Savello m' appartiene . quanto Voltra Signoria Reverendissima sa ; e me li sento obbligato quanto non le potrei dire, avendomi mostro nelle mie afflizioni, e spezialmente nella Sede vacante, quanto io ne posso sar capitale in ogni fortuna. Trovasi in questo travaglio che Vostra Signoria Reverendissima vede, e non li dovendo in alcun modo mancare, ricorro a Vostra Signeria Reverendissima pregandola di sovvenirlo. Io non so quello si sia' trovato contra di lui. E quanto alla pratica, che i Mantachi hanno tenuta con esso lui, si sa che sono stati sempre insieme una cosa medesima; si sa che il Signor Onorio non avea da fare con P. Penzoni, nè con Cammillo Pisciansanti; e nel tempo che seguì il caso, so io che stava malato di gotte. Che abbi dato lor ricetto, era quel loco per prima familiarissimo a loro : ed avendo avuto i Baroni una certa libertà per lo passato, ed essendo ciò stato avanti al bando, pare in certo modo che non dovessero i Ministri di Sua Santità ricercar questa cola con tanta austerità; non essendo mai usato a Roma, nè da Pontefice alcuno, tanta strettezza di procedere contra i Signori . E se ci sono le Bolle degli altri Papi, si vede però che non erano così pienamente osservate contra i Signori. E, benchè l'inten-

tenzione di Nostro Signore è santissima, io crederei che dovessero fare che il precetto di Sua Santità, come tutte l'altre leggi, riguardasse al venire, e non al passato. Ma poniamo che sia in qualche colpa, il che non credo, io fon tenuto a non mancarli d'ajuto per quanto io posso, così per amor di lui, come di quelli suoi Nepoti ; li quali m' ap-/ partengono pure strettamente , e non hanno a patire per conto del Zio., pervenendo per testamento la roba a loro. Prego Vostra Signoria Reverendissima con la maggiore efficacia, ch' io posso, che sia contenta d'intercedere apprello a Noltro Signore che per farmi uso di quelli favori, e di quelle grazie. che non mi sarà manco accetta che la restituzion di Piacenza, sia servita d'aver quella remissione a questo Signore per amor mio, e quella compassione a quelli figliuoli, che le detterà la benignità e la clemenzia sua; e almeno che si degni di far soprassedere l'esecuzione contra delle lor cose, tanto ch'io ritorni a Roma. Che parlato ch' io arò con Sua Santità, e dettole alcune cose, ch' in questo caso mi par che s'abbino da considerare, e gli scandali che ne possono avvenire; io rimarro poi satissattissimo di tutto che piacerà a Sua Beatitudine che si eseguisca. Che, come sa Vostra Signoria Reverendissima, auesta tempesta vien mossa contra al Sig. Onorio particolarmente dal Conte di Sarno, il quale è quello, ch'egli col Signor Cam-N

millo Colonna; e tra loro, e questa Casa essendo successe le nemicizie dell' importanza che sono successe, mi par che questo sia un rinnovarle, e che ne possa nascer di molto male. E, quando pure queste cose sossero per andare avanti, io mi risolverò di venirmene per due, o tre giorni a Roma, ancorachè fia col risico della fanità; perchè non mi pare di poter mancare in questo articolo di far il debito con Nostro Signore verso questi miei. Intanto sia contenta di domandare a Sua Santità questa grazia con quella riverenza, e con quella sommessione che le si deve per parte mia. E parendole di mostrarle ancora quella, a Voltra Signoria Reverendissima me ne rimetto. E umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli a'xxvi. di Luglio MDL.

# 177 Al Duca di Fiorenza.

IL Signor Onorio Savello, parente mio, persona ch' io amo assai, ed a cui sono obbligato per molti rispetti, si truova imputato per consapevole di certi omicidi seguiti alli giorni passati in Roma; e per questo è chiamato a giustificarsi. Io per molte ragioni penso che sia innocente; tuttavolta egli non s'assecura di cimentarsi con la Corte, potendo sar di manco. Dubitasi che li Ministri di Sua Santità non procedano tanto rigidamente, che non si dia spazio a poter

mostrare per altri mezzi l'innocenzia sua. E perchè io tanto posso mancare a lui quanto a me stesso; sperando egli molto nell'intercessione di Vostra Eccellenza appresso la Santità Sua; la prego quanto più posso, che si degni pigliare la sua protezione per modo che l'abbia a giovare; e per lo manco impetrar da Sua Santità che si proceda in questa causa maturamente, e si dia tempo all' esecuzione contra di lui, tanto ch' io torni a Roma; perchè allora, fra li favori che li farà l' Eccellenza Vostra, e l'opera ch' io spero di far con Nostro Signore, penso che le sue cose passeran bene. Ma bisogna ch'ella mi faccia grazia di scrivere a Sua Santità, e di commettere al suo Imbasciatore questa raccomandazione di maniera che non paja dell' ordinarie. E, per tutto quello che può la servitù mia appresso di lei, la supplico che me ne voglia far favore. E umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli addì detto.

## 178 Al Vescovo di Pola.

PER l'inclusa di Monsignor di Sauli vedrete che le cose di Vincenzo Trinciante vanno a traverso a Bologna, se non si riparano di costà col Legato, il quale m'ha pur promesso che non li sarà data molestia alcuna. Bisogna che, tra Monsignor Reverendissimo Massei, e voi, li stringhiate i panni addosfo di sorte che dia ordine al Vicelegato, che li paghi i suoi assegnamenti senza replica: e per la prima vostra dateli speranza, e sicurezza che li saranno pagati; se non che noi non possiamo vivere di qua con lui: tanto è cruciato con ognuno. È dite a Monsignor Reverendissimo Crescenzio da mia parte che non ischerzi con Vincenzo, e che pensi di consolarlo a ogni modo: e voi non mancherete di sollecitare, che se ne cavi la provvisione che si ricerca sopra di ciò. È state sano.

Di Gradoli alli xxvii. di Luglio MDL.

# 179 Al Signor Antonio Simoncelli.

La visita, che Vostra Signoria mi manda a fare per Messer Giovan Trivio, è stata superstua; il dono m'è stato grato: ma gratissima è l'affezione, ch'ella mi mostra. E di tutto insieme la ringrazio, e la prego che da qui innanzi si vaglia di me, e mi tenga per suo, come son tenuto d'esser per ogni rispetto. E me l'ossero, e raccomando per sempre.

Il di detto.

## 180 Al Signor Jeronimo da Correggio.

PER varie occupazioni ho indugiato a far risposta alla vostra de' vii. di questo; alla quale, in quanto al capo della mia guardia, m'ac-

m' accade dire che io conosco la cura che tenete della mia persona, e ve ne ringrazio; e penso, come dite, che gli nemici miei non manchino d'infidiarmi. Ma, se non son · securo con la mia samiglia ordinaria, e nei lochi dove mi trovo adesso spezialmente; non so che mi debba far più, se non rimettermi alla custodia di Dio, nella quale mi son sempre rimesso: e spero nella bontà sua, ' e nella mia innocenzia, che mi renderò salvo; tanto più che non sono così negligente della mia salute, com' altri vi riserisce. Per altre v' ho fatto intendere gl' impedimenti che si sono scoperti nella pratica che si disegnava di condur per voi; che n'ho molto dispiacere. E, desiderando di venirne a capo in qualche altro modo, vorrei sapere se vi risolvete alla pratica seconda; perchè m' ingegnerei in tutti i modi di concluderla. E. aspettandone avviso da voi metlesimo, non vi dico altro, se non che mi truovo al nostro Stato con li nostri soliti, lontano dall' ambizione, e dall'invidia, e, credo, dalli macchinamenti degli avversarj: e mi trattengo con quelli onesti piaceri che dà il paese. dove mi saria carissima la vostra presenza. Ma intanto che dimoriate di costà, mi farete piacere a lassarvi rivedere a Parma; dove fo che sete dimorato, ed anco chiamato, secondo intendo dal Signor Paolo. E di quanto ritrarrete dal proceder di là, e dei bisogni del loco, mi sarà grato che mi diate

ragguaglio. E con questo mi vi offero, e raccomando.

Di Gradoli alli xxviii. di Luglio MDL.

SCRITTA questa, è comparsa l'inclusa di Monsignor di Ceneda (a), per la quale vederete la dissicoltà che ci si sa da S. Maessa Cristianissima; che me ne doglio pure assai, e desidero che vi risolviate alla pratica di Massa con li 1000. Scudi d'entrata; che io sarò ogn' opera col Cardinal di Silva, che se ne contenti; e quanto prima n'aspetto risposta.

## 181 Al Cardinal Maffeo.

M t truovo a fare risposta a due di Vostra Signoria Reverendissima, che contenendo, la più parte, avvisi, non accade dir altro se non che mi sono gratissimi, e che ne la ringrazio. E, quanto alli Concistoriali, m'è stata sopra modo carissima la spedizione del Monasterio in persona del Reverendissimo Monte, col quale sarà contenta d'allegrarsene in mio nome, che certo mi rallegro d'ogni suo bene; vedendo con effetto che mi porta affezione, come Vostra Signoria Reverendissima mi sa sede Ricordole che 'l Conte Niccola è disposto a satissare a-

<sup>( &</sup>amp; ) Michel della Torre.

gli nomini d' Acquapendente, e non aspetta altro che la dichiarazione del Mignanello, di quello che vuol paghi loro; e quanto più presto Vostra Signoria Reverendissima potrà. farà bene che lo facci dichiarare, perchè possa effettuare quanto promette. Messer Berardino Cafarelli mi raccomanda una spedizione dell' Abate Guiducci, al quale non si può mancare; e son chiaro, che Nostro Signore si contenterà di farli ogni grazia. Imperò desidero che Vostra Signoria Reverendissima pigli questo assunto di fargliene una parola, che come buon compagno, e conclavista, Sua Santità farà ogni favore; ed io desiderandolo assai, lo raccomando a lei, e a Messer Berardino ho detto che facci capo con essa.

Il Vescovo d' Aquino m' ha scritta una bella, e moral lettera; e, oltre a ciò, mi piace assai per essere amorevole, e libera, e familiare. Ma non mi basta l'animo di risponderle per le rime; basta bene che m' ingegnerò servare i suoi ricordi, quanto la fragilità umana comporta: e m' andrò, più che posso, risormando, per aver come dite, a convenir diaconalmente alla risorma degli altri. Arò caro che ringraziate il detto Vescovo de' precetti, e dell'amorevolezza sua, e me li raccomandiate.

Messer Lorenzo del Re di Polonia comparse qui, e la notte medesima andò via spedito di tutto, secondoche scriveste, salvo che si rescrisse la lettera del Re, perche si ringraziava Sua Maestà della Medaglia, la quale mi su mandata dal Vescovo di Cracovia, e non dalla Maestà Sua. I Montaguti desiderano di nuovo esser raccomandati al Cardinal Crescenzio; ed io prego Vostra Signoria Reverendissima che sia contenta di farlo in mio nome caldamente; e di più mandar chiamando Messer Gaspare delle Armi, uno de' deputati a saldare i lor conti, e da mia parte raccomandarli ancora a lui, che cost so intendere a loro che ella farà.

Di Gradoli addì detto.

Il Reverendissimo di Silva mi richiede con grande instanza che io mi contenti di lassarli fare un Suffraganeo nella Chiesa di Massar la lo non vorrei fare errore in questo; però desidero che Vostra Signoria Reverendissima o lo distolga da questa dimanda, o mi dica come ho da fare per contentarlo senza biasimo mio, e senza carico della Chiesa; ed a esso lui Cardinale ho scritto.

## 182 Al Cardinal di Silva (a).

L'APPEZIONE di Vostra Signoria Reverendissima verso me, com'ella dice, non

<sup>(</sup> a ) Michele Silva , Portoghefe , già Vescovo di Visco , eletto Cardinale da Paolo III. 12. Decembre 1539.

è cosa nuova : tuttavolta m' è grato che mi si confermi ancora per sue lettere. A rincontro ella può star securissima ch' io l'amo. e l'osservo quanto devo, e quanto ella merita. La ringrazio degli avvisi concistoriali che mi sono più cari di quelli del mondo : dal quale mi sono, si può dire, ritirato, stando in queste solitudini. Quanto al suffraganeo che desidera nella Chiesa di Massa . io mi contento di satisfarla senza mio biasmo, e senza pregiudicio della Chiesa. Imperò ho scritto al Reverendissimo Masseo. che ne sia seco; e se si risolverà che, secondo i Canoni, lo possa sare, scriverò al Giglio, e al Reverendissimo Crescenzio, secondochè mi richiede. E in tutto che la possa servire offerendomele prontistimo, umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli alli xxviii. di Luglio MDL.

# 183 A Messer Bernardino Cafarelli.

Ho scritto al Reverendissimo Masseo, che in nome mio sia contento di pigliar l'assumto, che l'Abate Guiducci sia compiaciuto di quanto desidera; e mi sarà caro che li succeda. Siatene con Sua Signoria Reverendissima, che non doverà mancare di farci ogn'opera, così per amor mio, come per i merinti dell'Abate. E circa la vigna del Boccaccio non accade sar altro per ora. State sa-

no; e potendo per voi cosa alcuna, son vosiro sempre.

Di Gradoli addì detto.

## 184 Al Cardinal Camerlingo (2).

Con questa sarà una dell'Agente del Duca d' Urbino, per la quale Vostra Signoria Reverendissima vedrà il modo, ch' egli propone di riscindere le convenzioni fatte del fitto di Montemarciano, e di compiacere la Duchessa mia sorella, lo la prego che, potendolo fare con onor suo e con lecita scusa, com' egli, allega, si degni di darle queila satisfazione; e sia certa che la Signora Elena, e i figliuoli faranno securissimi del loro, ed io vi sarò sempre di mezzo, e so che non si va ad altro cammino, che di non isconciare le cose di Sinigaglia. E, altro per questo non occorrendo, bacio umilmente le mani a Vostra Signoria Reverendiffima .

Di Gradoli addì sopraddetto.

185 Al

<sup>(</sup> a ) Guidascanio Sforza, de' Conti di Santa Fiore, nipote di Paolo III. per Costanza sua figliuola, eletto Cardinale nel 1534. e detto volgarmente il Cardinale Santa Fiore. Fu Camerlingo dello Stato Pontificio in luogo del defunto Cardinale Spinola. Morà nel 1564. in età d'anni 45.

QUESTA sarà per risposta della vostra de' xxv. Le lettere, che sono venute dalla Corte, vi si sono mandate subito dietro in due rimesse, e di tutte s'aspettano il diciferato, e i discorsi che vi farete. S' aspetta ancora, poiche arete parlato a Nostro Signore, tutto quel che puntualmente arete passato con Sua Santità, e quel di più che sentirete dell' ultime lettere della Corte a Sua Beatitudine, e delle eose d' Affrica (a). Il Buoncambi per una sua lettera mi dimanda non so che, e non lo specifica, rimettendosene a voi. Avvisate quel che vuol dire. Fate intendere ai Montauti che ho scritto al Cardinal Maffeo, che faccia l'officio, che desiderano, con Crescenzio, e con Gaspar dell' Arme : che fiano con Sua Signoria Reverendissima ; e voi, e Messer Curzio in tutto che potete fate loro ogni favore. Non rispondo a Messer Bastiano, perchè non ho se non a ringraziarlo della diligenza che usa Vol. I.

<sup>(</sup> e ) Allude alla spedizione satta per ordine di Carlo V. dal Principe Andrea Doria, e D. Giovanni di Vega Vicere di Sicilia con una riguardevole siotta di galee, e di navi contra Tripoli di Barberia, Città poco innanzi conquistata dal seroce Corsaro Dragut Rais.

in avvisarmi. Fatelo voi per mia parte, e diteli che resto in questo satisfatto di lui, e che continui, ancorache non abbia risposta; perche, dove accadra che li risponda, non mancherò di sarlo. Il medesimo sate con Monsignor Bozzuto. Hovvi scritto quel che mi pare del partito concluso con gli Altoviti; aspetto che mi diciate se nel partito di Bonvenato c'era la securta di star loro della perdita, che in questo caso vi s'è detto, che diate loro so feritto sottoseritto. E sollecitate la provvisione, perche semo sollecitati da Parma. State sano, addì detto.

#### 186 Al Cardinal Cornaro.

MESSER Gabriele Fulgenzio da Vetralla, dottor di legge, e persona molto sossiciente, e sperimentato in altri governi, e da me spezialmente, desidera d'esser commissario di Corneto; e spera per mia intercessione ottenerlo da Vostra Signoria Reverendissima. Io la prego che per amor mio si degni d'accettarlo in quel loco; ch'oltre ch'egli lo merita, e Vostra Signoria Reverendissima ne sarà ben servita, lo riceverò in somma grazia da lei, alla quale umilmente mi raccomando.

Di Gradoli, alli xxix di Luglio MDL.

#### 187

# Al Mignanello.

Messer Gabriele Fulgenzio da Vetralla ha da avere una certa somma di danari dalla Comunità di Civita Castellana del salario suo, quando in quel loco su mio Locotenente. Egli offerisce dar buon conto alla Comunità. Vostra Signoria sarà contenta e per il dovere, ed ancora per amor mio sar di modo ch'egli venghi satissatto. Gli è ben vero, per aver li certi malevolì, che starà a sindicato a Roma, o in altro loco dove parerà a Vostra Signoria. E se in altro potrà giovare il detto Messer Gabriele, per esser uomo che si è mostrato sempre dabbene negli offizi che ha avuto; quella me ne farà piater singolare. E a lei di continuo m'ossero.

Di Gradoli, alli xxix. di Luglio MD.L.

# 188 All Eletto di Perugia (2).

Molto Reverendo ec. Non restero, quando l'occasione mi si porgerà, in qualsi-voglia cosa pigliare quella sicurtà di Vostra Signoria che da un amorevole, e affezionato.

O 2

<sup>(</sup>a) Fulvio della Cornia, fratello del Capitan Acanio, e nipote del Papa, da cui fu fatto Cardinale nel 1551. Vedi la lett. 43. di queto Vol.

fratello pigliar fi deve. E, benche la prontezza dell'animo suo verso di me mi sia già per molti rispetti chiara, nondimeno mi è stata grata vederla ancara nella sua lettera. Fin' a quest' ora non è occorso valermi dell' opera sua: per l'avvenire, come ho detto, quando occorrerà, me ne valerò volentieri, siccome l'amorevolezza, ch'ella mi potta, richiede. E a quella di continuo m'osseno.

Di Gradoli, il di sopraddetto.

## 189 A Monfignor di Pola.

RESPONDERASSI a bell'agio allo vostre portate dallo Spinello; per ora, quanto alla cosa di Messer Sebastiano, avete a saper prima che 'l fatto stà con effetto, come io ho detto all' Auditore, e che non ho

detto bugia.

E sebbene il testimonio degli altri Cardinali ripugna al mio, essi fanno sede della prima inclinazione del Papa, selice memoria; per vigor della quale io mi mossi a sar la polizza in savore di Messer Sebastiano, e sondato in qualla medesima io seci anco parole col Palello, che non volesse consegnare quelli argenti a lui, e a quelli altri servitori di Triulzio. Ma di poi essendo il Palello ricorso al Papa, e per la sua relazione, o d'altri che si mutasse di proposito; quando di nuovo seci officio per escuzione della polizza ch' io avea scritta, non trovai quel-

lo riscontro ch' io pensava, e non mi partii con quella satissazione, ch' io desiderava, in beneficio di Messer Sebastiano. E di questo ho fatto testimonio, con animo però che non. venisse in giudizio; e che l'Auditore sapesse il vero assolutamente, e che s' intromettesse ad assettar la cola in qualche modo; rimettendomi a Sua Signoria della giustizia. E non mi pare che la relazion mia sia falfa, perchè in diversi tempi può essere, ed è stato con effetto che 'l Papa mostrasse di contentarsene, e che di poi si rilevasse dalla sua prima disposizione; come voi sapete, che foleva andar rifervato in tutte le sue cose. E con tutto ciò io non l'ho fatto con animo di nuocere a Messer Sebastiano, nè per averlo in quella poca considerazione ch' egli dice. E' ben vero che non s' à avuta quell' avvertenza, che si poteva avere, di provveder che la parte non se ne facesse cavaliere. Ma, fra l'instanza fatta da loro, e'l poco provvedimento usato, come s'è detto, la cosa è qua : e non è tale che meriti la rottura che Messer Sebastiano ha fatta. E volentieri vorrei potervi rimediare; perchè desidero che conosca in qualche parte l'animo mio verso di lui. Imperò, se piglierà la cosa con quel temperamento che si deve, penso che saremo a tempo; e a Monsignor Reverendissimo Masseo ho scritto che vegga di ridurlo a miglior deliberazione , e che voi li darete informazion del tutto, come è passato. E

Q 3

così desidero che facciate, e mi sarà caro che vi riesca per ogni rispetto; quando no. penserò ch' egli sia risoluto di seguir miglior fortuna, e di ciò non l'imputo: e me ne contentero, quando io pensi che sia per queno; perche in vero li desidero ogni bene. ed ogni satisfazione. E, con tutto che a me sia carissimo, non vorrei però per conto mio farli danno, nè intercompere i disegni, e le speranze sue. Imperò mi sarà gratissimo che fiate seco . e che l'esortiate a non iscandelezzarsi per cosa di sì poca mia colpa, e a pensar meglio alla dimanda che mi fa; e di poi con ogni sua satisfazione m' ingegneto di consolarlo in qualunque modo si risol+ verà che sia meglio per lui. E per questa : non avendo tempo, non vi ditò d'altro, riserbandomi per altra a dirvi dell'altre cose. State sano.

Di Gradoli, alli xxx. di Luglio MDL.

Aspetto che me ne scriviate quanto prima, è rimando la lettera dell' Auditore, il quale ringrazierete da mia parte dell' avvertimento: e mi sarà gratissimo che la mia lettera non sia altrimente registrata, poichè il mio intendimento non è stato che serva in giudicio. 190 Al Cardinal Maffeo.

DA Monfignor di Pola Vostra Signoria Reverendissima sarà appieno informata dell' alterazione di Messer Sebastiano per una lettera ch' io ho scritta in testimonianza del negozio che passa tra lui, e'l Palello; il che è veramente, come io ho detto. Tuttavolta non è stato animo mio che'i testimonio se producesse in giudicio; ma voleva che l'Auditore ne fosse informato, acciocche interponesse l'autorità sus in qualche modo a dar quell' affetto alla cosa, che li pareva che fi). convenisse. Mi duole grandemente che se ne sia fatto pregiudizio a Messer Sebastiano, e più ch' egli l'abbia presa con tanta acerbezza; potendo pensare per ogni rispetto che io non ho fatto per nocerli, nè per istimarle poco, come egli dice; e che da me può sperare tutti quei comodi e quei favori che io potrò mai farli ragionevolmente. E confesso che in questo caso s'è peccato per innavvertenza di non avvertir l'Auditore, che la parte non intendesse il mio testimonio, Tuttovolta la cosa è satta, ed è, come he detto. per inavvertenza, e non per altro : e vorrei volentieri potermene tirare in dietro; nè per questo mi pare che Messer Sebastiano abbia a venir meco a questa rottura. Imperò Vostra Signoria Reverendissima sarà contenta chiamarlo a se . e mostrarli la cosa semplicemente come la sià, e'l dispiacer ch'io bo che se li sia fatto pregindicio contra mia voglia; e disporlo a continuare in quella medefima buona volontà, che son cerso che ha sempre avuta verso di me, ed assecurarlo della mia verso di lui, della quale si potrà meglio chiarire per l'avvenire. E penso che 'l debba fare, se già non ha preso questo accidente per occasione di seguir maggior fortuna; che in questo caso, quando lo star meco pensi che li sia di poco profitto, per non farli danno, io mi contenterò della sua risoluzione. E fino a tanto che Vostra Signoria Reverendissima ne li parla, e che egli non pensa meglio a questo suo moto, ed a sangue freddo non mi sa intendere l'animo suo; non li risponderò altramente. E quanto prima defidero, che Vostra Signoria Reverendissima me ne dia ragguaglio.

Di Gradoli, alli xxx. di Luglio MDL.

## 191 Al Duca Ostavio.

MESSER Niccolò Spinelli farà apportator di questa, il quale è considente degli Altoviti; ed essendo cosa nostra, io medesimo ho procurato, che abbi l'assunto di condurre questo negozio della provvisione de'grani per Parma; perchè son certo che arà così l'occhio alle cose nostre, come all'indennità de' suoi principali in questo negozio, dai quali è deputato a ricevere il ritratto de' detti grani. Mi pare che sia a proposito ancor dell'impresa, che quanto più presto si faccia sine di questa prima condotta; perchè col medesimo ritratto si farà di nuovo altra condotta per maggior benesizio di cotesta Città. E per lui non m'accadendo altro, a Vosira Eccellenza mi raccomando.

Di Gradoli, alli xxx. di Luglio MDL.

# 192. Al Vicelegato della Marca.

Vostra Signoria vedrà per gli ordini di Nostro Signore qual sia la mente di Sua Santità per sovvenire al bisogno della Città di Parma quanto alla provvisione de'grani; alla quale spezialmente è stato deputato da Sua Santità Messer Niccolò Spinelli, apportator di questa. E, benche dove corre l'ordine di Sua Beatitudine, non mi pare ch'accaggia, ch' io m' intrometta; perchè questo negozio torna in benefizio della Casa nostra. non ho voluto mancare di raccomandare ancora in mio nome questa sua commessione a Vostra Signoria. E la prego, quanto più posfo, che sia contenta in ogni occorrenza favorirlo, e vincere ogni difficoltà che ci potesse nascere; che, oltre al servizio che ella farà a Nostro Signore, io particolarmente n' arò obbligo con vostra Signoria. Alla quale m'offero ec.

Di Gradoli, il dì sopraddetto.

# 193 A Messer Gio. Niccold Angeloni.

V z. mandiamo inclusa l'instruzione d'un caso che ei si propone, e perchè, come vedrete, la domanda è giustissima, e l'esecuzione ci si promette facilissima; non potendo la Camera aver questo guadagno se non per opera dell' instigatore. Ed essendo veramente creditore, come dice e mostra, ne pare che non se li debba negar quel che chiede : e siamo certi che Nostro Signore se ne contenterà. Dall' altro canto noi ci vorremo valere di quelta occasione a cavarne qualche cosa da Sua Santità, almeno per farne bene a un servitore, per benefizio del quale ci è stata proposta. Imperò ne farete con Nostro Signore, e con quella diligenza che potrete maggiore, li metterete innanzi la qualità del caso, e'i desiderio nostro; supplicandola per giustizia che 'l delitto sia punito, e il creditore della Camera sia satissatto; e per grazia che si degni di quel che sopravanza concedervene se non tutto, una parte. E in questo ci rimettiamo alla vostra destrezza cho veggiate di cavarne più che potete; che nel tentar Nostro Signore vedrete facilmente quanto vi potete stender oltre., Ma il nostro disegno è di non averne manco che un offizio onorevole per uno de' nostri servitori. a chi desideriamo molto di far questo beneficio. Negoziate la cosa, come avete inteso, dili-

gentemente; e promettendovi Sua Santità fate che la cosa si commetta al Governatore o a chi Sua Beatit, vorrà; e noi ordineremo subito che l'instigatore venga, o mandi a fare il restante. E non mancate di darne avvilo quanto prima.

# A Messer Andrea Boni.

MAGNIFICO nostro carissimo. Per risposta della vostra vi dico solo, che io ho ordinato a tutti i miei di Roma, e spezialmente pregato il Reverendissimo Masseo, che vi facci tutti quei favori in nome mio, che fiano possibili: mi farà sommamente caro che ne sentiate giovamento. Desidero da voi che mi facciate questo piacere, che Messer Niccolò Spinelli sia satisfatto del mandato, del quale esso è creditore della Tesoreria di Romagna. Son certo che in questo caso, essendo creditori della Camera in grosso, che si tocca del vostro; ma, perchè so ancora che con la fomma maggiore del vostro credito andrà questo facilmente, io vi prego che siate contento di pagarlo : e pensate di farmene un piacere singolare; perchè per qualche mio effetto io desidero sopra modo che la Spinello sia accomodato. E son vostro.

Di Gradoli, al primo d'Agosto MDL.

## 195 A Messer Lodovico da Bertinoro.

TRA le grazie, ch'io ho ricevute da Nostro Signore, m'è stata gratissima quella che Sua Santità m' ha conceduta a benefizio del-Vescovo di Rustici circa le Decime del Regno; la quale non solamente mi su fatta, come ho detto, ma fu anche eseguita dalli Ministri. Ora intendo che, non ostante questo, è stata rivocata, il che non può essere senza offesa di Sua Beatitudine; perchè la grandezza dell' animo suo non dà questo modo di procedere, ed io ne resto con molta vergogna. Imperò prego Vostra Signoria che. così per grandezza di Sua Santità, come per onor mio, e anco per benefizio del Vescovo, sia contenta di ricordare a Sua Beatitudine che detta grazia è stata fatta a me ; e supplicarla umilissimamente da mia parte ehe sia servita di conservarmela, e per amor mio favorir questo negozio per modo, che 'l Vescovo resti satisfatto di questo suo desiderio. E senz' altro a Vostra Signoria m' offero sempre, e raccomando.

Di Gradoli, addi detto.

# 196 Al Vescovo di Rustici (a).

ALLA ricevuta della lettera di Vostra Signoria ho scritto subito a Messer Lodovico Mastro di Camera di Nostro Signore, perchè ricordi a Sua Santità la grazia, che le piacque di farmi delle Decime di Vostra Signoria, e la supplichi da mia parte che si degni di conservarmela. Ho scritto ancora al Reverendissimo Masseo, che sia contento di fare sopra ciò ogni ossizio opportuno; e, come ne so volentieri ogni diligenza, così desidero che ne venghi consolata. È in questo me l'ossero, e raccomando.

Di Gradoli, addi detto.

197

## Al Cardinal Maffee .

MESSER Marc' Antonio Piccolomini rasigionerà a Vostra Signoria Reverendissima a nome mio del bisogno, che ha il Conte (b) Gio. Francesco da Gambara per l'annate de suoi

( s ) Quinzio de' Rustici , Romano , fatto Vescovo di Mileto da Papa Adriano VI, nel 1523. morì in Roma nel 1566.

<sup>( 1)</sup> Figlio di Brunoro II. da Gambara, nipote del Cardinale Uberto, e creato Cardinale anch' effo da Pio IV. nel 1561. e poi Vescovo di Viterbo da Sen Pio V.

finoi benefici, e per le Decime del L. Vofira Signoria Reverendissima l'ascolterà, e gli crederà tutto quello che gli dirà intorno al desiderio, che ho che sia ajutato. E la prego che faccia ogni possibile opera per suo benefizio: e ben sa quella quanto io desidero di farli ogni onesto piacere. E a voi umilmente mi raccomando. Di Gradoli, il di detto.

" 198 .

21.0

# A Nostre Signore.

IL Conte Gio. Francesco da Gambara, Nipote del Cardinal, buona memoria, e mio carissimo familiare, è in Roma molestato per le Decime dell' anno L quali pose la santa memoria di Paolo sopra la sua Abbadia di San Lorenzo di Cremona, ed altri suoi beneficj. Onde supplico umilmente Vostra Santità, che glie ne voglia far grazia, non avendo egli pagato li due anni 48., e 49. passati; il primo, perchè era vivo il Cardinale, il secondo, perchè era familiare del Papa. E di questo la supplico, non solo per essere il Conte Nipote del Cardinale, come ho detto, il che per se stesso pur merita considerazione; ma ancora perchè desidero da lei questo favore, per essere samiliar mio oramai di ix. anni, ed amandolo io per le sue buone qualità assai. Di che Vostra Santità mi farà grazia singolare a farli ogni one-No piacere. E umilmente le bacio i Santissimi piedi. Il di detto.

## 199 A Messer Tommarfo del Giglio.

QUESTA vi dara Messer Marcantonio Piccolomini, il quale mi dice che, per ordine delli offiziali di Roma, il Conte Gio. Francesco da Gambara è molestato per l'annata della sua Abbadia di Cremona . ed altri benefici, solo per negligenzia di thi s'abbia fin qui avuto cura di questo; e la molestia datali è tanto innanzi, che s'è venuto alla scomunica. Io grandemente desidero, che sia ajutato per tutte le vie ch' a me sono possibili; onde procurerete la dilazione ad fex menses, se non si può aver di più con tutti quei modi più favorevoli per il Conte che vi sapete immaginare. E parferete con Messer Marcantonio, al quale crederete tutto quello, ch' intorno a ciò vi dirà del desiderio ch' io ho, che questa cosa si rimedi con ogni utile e favore di esso Conte. Il quale Messer Marcantonio però offerisce cauzione bancaria; che sarà tanto più agevole a provvedere a questo negozio. Questa lettera non è raccomandazione ordinaria, ma mero mio desiderio che 'l Conte sia satissatto per quanto si può : il che vi doverà ancor far essere tanto più diligente, oltra quello che solete nelle cose mie. E attendete a con-' fervarvi .

\_ Di Gradoli, il primo d'Agosto MDL

#### 200 Al Cardinal di Trani (2).

Vostra Signoria Reverendissima non m' imputi a negligenza che fino a ora non l'abbi risoluto della mente del Cardinal Sant'Angelo circa al negozio dell' Abbazia di Farfa; perchè io non sono stato seco se non circa due ore a Ronciglione (b), e in complimento di continuo col Reverendissimo Camerlingo: nel qual tempo restai però con esso che convenissimo un'altra volta per ragionar lungamente così di questo, come d'altre mie cose domestiche. Il che di nuovo ho mandato a ricordarli; e fra sei, o otto giorni l'aspetto a Gradoli, dove risolverò con lui tutto quello che ne potrò ritrarre : e Vostra Signoria Reverendissima può star sicura che in quanto a me, farò tutta quell' opra ch'io potrò, perchè tra noi, e l'Abate, e tutta la sua Casa sia quella convenienza, e quell' unione che si ricerca alla parentela, e alla buona volontà che ci è stata per l'addietro. e che Vostra Signoria Reverendissima desidera per-

( a ) Giandomenico de Cupis , Romano , eletto Cardinale da Leon X. 26. Giugno 1517. Decano del Sacro Collegio .

<sup>(</sup>b) Picciola Città fituata fopra un lago del medefimo nome nel Patrimonio di San Pietro, che colla fua Contea apparteneva ai Farnesi.

perchè io per li rispetti ch' ella dice, e per mia inclinazione particolare lo desidero a par di lei. Stati che saremo insieme, io le darò subito avviso della risoluzione che ne caverò. Intanto la supplico a non dubitare, ch' io non sia verso lei di quel buon animo, che debbo essere per corrispondenza del suo verso di me; del quale io la ringrazio quanto io posso, e spero di renderlene il cambio; e non fono tanto vecchio, che non possa venir l'occasione di farlo con gli effetti. Non è bene di mettere ogni cosa in carta; ma presto doverà rinfrescare, ed a bocca potremo ragionare di quanto occorre sopra questa materia. Vostra Signoria Reverendistima mi tenga pur per suo, che io mi prometto di lei tutto quel che mi offerisce. E, senza più dirle per questa, umilmente me le raccomando.

Di Gradoli, il di primo fopraddetto.

#### 201 Al Cardinal Maffeo.

I o ottenni da Nostro Signore l'esenzione di Monsignor di Rustici, e su messa, per quanto intendo, in esecuzione da' Ministri. Ora Sua Signoria mi scrive che è stata revocata; che non posso credere che Sua Santità lo comporti, così per la grandezza dell'animo suo, come per non sar questa vergogna a me. Imperò prego Vostra Signoria Reverendissima che si degni farne una parola con Vol. I.

#### LETTERE

' Sua Santità, che, oltre al benefizio che ne segue al Vescovo, io lo riceverò da lei per grandiffimo piacere

WAB BULL

Di Gradoli, il di detto.

Į 3"

#### Al Cardinal S. Fiora.

RINGRAZIO Voltra Signoria Reverendissima delle sue bone trote. M' invito a goder dell'altre più fresche; ma non le posso dire il quando, perchè sto aspettando il Cardinal di S. Angelo, in compagnia del quale. distigno di congiurare alla destruzion loro. E, subito che sarà giunto, ne darò nova a Vostra: Signoria Reverendissima, acciocche ci polla ricevere con qualche provvisione pensata; perchè mi protelto che me ne voglio cavaz la voglia. Intanto a Vostra Signoria Reverendissima, e al Signor Conte mi raccomando. Di Gradeli, il di detto.

## 203 A Messer Lodovico da Bertinoro.

MANDO a Vostra Signoria quattro fagianotti presi oggi da me medesimo. Non voglio che pensiate che questo dir me medesimo voglia dire un gran cacciatore; perchè, se ben mi pensava di essere, non mi riesce; e voglio dir da me, perchè mi pare una disgrazia di quelli che mi capitano alle mani. E così possono essere più cari, perchè sono più rari. Io avea pensato di tenere Sua Santità fornita per la bocca sua di questa uccellagione; ma; non mi venendo fatto, me ne vergogno: e con tutto eiò per un segno del mio buon animo; vi mando questi; pregandovi che con qualche ornamento di parole gli facciate parer migliori, e più che non sono; e da mia parte li presentiate a Sua Santità, baciando umilmente li piedi di Sua Beatitudine. Il di sopraddetto.

## 204 Al Cardinal Crescenzio.

Per gli rispetti, che Vostra Signoria Reverendissima può considerare, e per miz naturale inclinazione io amo grandemente il Conte Gio. Francesco da Gambera, e desidero di farli ogni forte di comodo, e di piacere. Imperò la prego si degni per amor mio in ogni fua occorrenza averlo per raccomandato particolarmente. Intendo che si truova' in non fo che travaglio per conto dell'annata. Se da lui, o da' fuoi Vostra Signoria Reverendissima fosse richiesta del suo savore, mi sarà sommamente caro che non manchi di prestarglielo in tutti quei lochi che li potrà giovare. E mi piacerà che sappia, ch' io non ho mancato di raccomandarlo spontaneamente a Vostra Signoria Reverendissima. Alla quale umilmente bacio le mani.

Di Gradoli, alli ii. di Ageste MDL.

#### 205. Al Pedestà di Ronciglione.

NELLA causa, che Mattio Celio ha con gli Offiziali per conto d'un certo cammino, avete a fare ogn' opera ch' esso Mattio venghi satisfatto, come intendo che disponeno i Staruti, e vuole ogni dovere, fabbricando massimamente a decoro della Terra. Che, oltre ch' abbia ragione, li si viene ancora per rispetto della servitù di Giuliano suo figliuolo appresso di noi. Imperò non mancate di trovar modo che ottenga questo suo giusto dessiderio: e state sano. Il dì detto.

## 206 A Nostro Signore.

Monsignor d'Imola per ordine di Vostra Santità m' ha dato conto della nuova commessione mandata per corriere a posta al Nunzio Pighino; e fattomi veder la copia della lettera, che Vostra Beatitudine ha voluto, che se li scriva sopra al nostro negozio. Il che mi è stato da un canto d' una grandissima satisfazione; perchè dalla cura che ne tiene, e dalle fatiche che vi dura, comprendo chiarissimamente la molta benignità. ed affezion sua verso di noi. Dall'altro canto mi tormenta un poco di dubbio, che la Santità Vostra abbia voluto far soprassedere questo suo moto, perchè per avventura le sia parso che non ne resti interamente satisfatto.

fatto, o che mi fondi più nelle speranze, che mi si mostrano dalla Corte, che negli offizi che escono dalla bontà, dalla prudenza, e dall' autorità sua. Io, Padre Tanto. non replicai alla sua prima Instruzione se non per via d'avvertimento; e conosco che mi debbo in ogni cosa rimettere al sapiente, e paterno configlio suo; e veggo apertamente, che tutto quello, che può venir di ristoro, e di stabilimento allo stato nostro, non può procedere da altri che da lei; ed in lei sola confido. Imperò, quietandomi in tutto al modo che la Santità Vostra prese allora di guidar le cose nostre, scrissi subito all' Ardinghello, mio Agente alla Corte, tutto quello che da Monsignor d'Imola mi fu ordinato da sua parte. E non sono per rinnovarli altra commessione, se non quanto paresse a Monsignor Pighino d'ordinarli da se medesimo; perchè li potrebbe parer per avventura che questo poco indugio di lassar venire a luce questi parti concetti da loro, fosse per portar qualche vantaggio di più alla sua negoziazione: che, quanto a me, so benissimo che le chimere che propongono, non hanno corpo, ed ho notizia delle passate, e di chi le fa, e di chi le crede. Imperò supplico la Santità Vostra che si degni pur di seguir la sua santissima intenzione, dalla quale qualunque opera si nasca, e qualunque esfetto ne segua, il Duca mio fratello, e tutti noi altri ne resteremo satisfatti, e benesi-

aconstiuda/Vostra Beatitudine . E del negozio timent addition of the same om sikendodgestie, infinite alla Santità Vostra salldel favorsche lidespigeinto di farne a degnar obria mostra, Casa dolla presenzia sua; che, oles alla contentezza che n' ho ricevuta, io " so bene di quanto profitto ne sia una tanto umana dimostrazione verso di noi. E, se non pare the samo troppo ambiziosi, la supplico umilmente a confermarci talvolta la grazia, che ci ha fatta, con valersi di quella, e della Cancelleria, e del giardino di Transtevere, se le pare, che sieno degne di tant' ospite. E, perchè per se medesima ne sa di questi favori, m' arrischio a supplicarla di nuovo a degnar ancora quelle nostre capanne dello Stato; almeno perchè, avendo noi fatto sua tutta quella che è nostro, e noi medesimi, la gente conosca che la Santità Vofira n' accetta per tali . E, per più non fa-Ridirla, bacio umilissimamente i suoi santissimi piedi.

Di Gradoli, alli ii. d' Agosto MDL.

## 207 A Monsigner d'Imola.

QUANTO agli avvisi, mi basta che siate contento di darmi di quelli ch' importano, che degli altri io n'ho pure assai, e me ne curo poco. Quanto al negozio, se questo muovo ordine mandato al Pighino, Nunzio, è mosso da qualche ombra presa da Sua Santità, ch' io non mi satisfaccia del primo, ne sento dispiacere; ma la cura che spezialmente tien di quello megozio de la satica che vi dura, mi sa fanto chiaro argomento della sua benignità verso di noi . che io mi consolo di tutti gli affanni mici, e me ne rallegro oltre modo. All' Ardinghello, dopo spedita l'Instruzione a Monsignor Pighino, fu dato quell' ordine di ritirarli dal-· la negoziazione, e di dissimular la notizia della pratica di Sua Santità, che voi medesimo mi scriveste; e'l' corrier mandato con la fospension d'essa lo troverà con quella disposizione. Io resto satisfattissimo del modo preso allora da Sua Santità; e spero tanto poco nelle speranze di Giuliano, e del Vescovo di Fano, che mi fisolvo che ogni indugio, che fi conceda alla pratica loro, sia tempo perduto. Dall'altro canto, dall'autorità di nostro Signore, e dalla sincerità del Nunzio spero tutto quel di bene, che può dar la natura di questo negozio. E però desidero, che la Santità Sua continui nell'esecuzion dell' impresa cominciata; e m' affliggo, se ella dubité che ne possa succeder co-sa, che dal caso suo non sia per esserne d'intera satissatine, qualunque si sia l'effetto che ne risuri. E, se sapessi per certo che Sua Santità si fosse ritirata per questo, o per credere ch'io possa sperar più nella negoziazion di quelli che l' hanno trattata fino a ora, che di chi va per trattarla; mandep.

rei subito a levar l' Ardinghello dalla Corte. non tanto che gl' interdicessi la pratica di questo negozio, come ho fatto fino a ora. Ma perchè io vo pensando che Sua Beatitudine non si sia mossa a dar questo nuovo ordine fenza qualche altra considerazione; avendoci massimamente a corrère poca perdita di tempo; mi son risoluto a riportarmi assolutamente a qual delli due ordini piacerà a Sua Santità che si segua; ed a Giuliano scriverò solamente che a Monsignor Pighino. dia pieno ragguaglio, come penso che arà già fatto, di tutte le cose passate, e che gli apra tutte l'intenzioni, che gli son date per l'avvenire; e di poi metta, o dismetta, o l'una, o l'altra commessione, secondo che da lui precisamente li sarà detto. Da voi desidero che facciate per modo, che dall'animo di Sua Santità si levi ogni dubbio, ch'io non sia contentissimo di tutte l'azioni sue. e che non confidi, e speri in lei non solamente in questo affare, ma in tutti i desideri miei, quanto più si può sperare, e confidare d'un Principe prudentissimo, e tanto amorevole della Casa nostra. Alt quale con ogni umiltà vi piaccia di baciar da mia parte i Santissami piedi; e renderli immortali grazie del favor che ci fa di degnar la Casa nostra della sua persona. E al Reverendissimo di Monte bacierete le mani, e l'esorterete a pigliar quella securtà delle cose nostre, che voi sapete che si desidera da tutti noi. E.

con questo facendo fine, mi v' offero sem-

pre. Di Gradoli, addi detto.

Vi mando l'alligata diretta a Nostro Signore, la quale parendovi a proposito , la darete a Sua Santità. A me pare aver tant' obbligo a questo buon Principe che, poichè per ora non lo posso mostrar con altro, sappia almeno che lo conosco; e vi' prego a baciarnele i piedi, e ringraziarlo con quella maggior efficacia che sapete. Del negozio io non vi gabbo punto a partito; e la credulità del Vescovo di Fano, e degli altri nostri fapete che c'è prima cognita che di presente. però è bene non lassare niente addietro; e Sua Santità, oltre quello che ha fatto amorevolmente, l'ha fatto anco prudentissimamente. Staremo a vedere. State sano, e baciate le mani a Monsignor Reverendissimo di Monte. Tutto vostro il Cardinal Farnese.

## 208 Al Cardinal Maffeo.

VIDI finalmente il deciferato della Corte, e ne ritraggo che torniamo su i medesimi andamenti di sempre speranze per trattenere, e lunghezze per non concludere; è, se non avessimo provato tante volte, arebbon ragione a credere che ci stessimo sorti. Ma pazienza; siamo al di sotto noi: e quel, che mi dà più assanno, è che dubito che Nostro Signore non pensi ch' io creda loro, poichè ha mandato a sospendere la commes-

sion data a Monsignor Pighino. Vorrei che Vostra Signoria Reverendissima, che sa la speranza che io ci ho avuta per lo passato, faccia fede a Nostro Signore di quella, che ci posso avere per l'avvenire : e, se conoscesse che Sua Santità avesse presa ombra alcuna, per la quale si fusse ritirata dal negozio, le facesse sede ch'io non me ne vo prefo alle grida, e la supplicasse a non distorsi dalla sua intenzione. All' Ardinghello si scrisse, che non s'intromettesse più nel negozio, e che si rimettesse di tutto a Monsignor Pighino; ora non fo perchè Sua Santità rinnovi l' ordine. Se pensa ch' io sussi mal satissatto della prima Instruzione per la repliea ch' io feci, mi sarà gratissimo che la disinganni: ma, perchè potrebbe esser qualche altra considerazione, io ho preso per partito di scrivere a Giuliano, che stando nella medesima vanità delle sue speranze negozi, o non negozi, fecondo che da esso Monsignor Pighino li sarà detto. Perchè, quanto a me, io son certissimo che tutto quello di buono, che avemo a sperare in questo affare, n'ha da venire dall' autorità, e dalla prudenza di Nostro Signore; e in sua Santità interamente me ne rimetto. De' grani non accade al-tro. Il parrito fatto mi fatisfa-, e desidero che si solleciti la spedizione. Nella Marca ho mandate lo Spinello, perchè assista alla compera; il medesimo piglierà il ritratto a Parma. Del modo di condurlo, e de' falvicondotti, mi rimetto all'ordine, che darete voi altri di costà. Degli avvisi, e degli avvertimenti, che Vostra Signoria Reverendisma mi dà, la ringrazio. E altro per questa non m'occorre, se non sia contenta di bacciare umilmente il piede a Sua Santità della fatica, che si piglia nelle cose nostre: e del favore che ci sa grandissimo a degnarsi d'entrare ne'nostri tetti. E a Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Di Gradoli, alli iii. di Agosto MDL.

# 209 A Giuliano Ardinghelli .

PER altre mie, e di Monsignor di Pola arete inteso l'assunto, ch' era stato preso da Nostro Signore, di negoziar le cose nostre con Sua Maestà nel modo ch' arete visto per il contenuto dell' Instruzione data in questa parte a Monsignor Pighino, della quale vi fu mandato un sunto. Per le medesime vi fu detto, che Sua Santità voleva trattar questa negoziazione come da se, mostrando di farlo senza partecipazion nostra. E per questo vi si commise che voi non vi curaste d' interveniryi; e dissimulando d'averne avvertimento, o notizia alcuna da noi, lassaste tutto il maneggio al Nunzio, conferendo solamente seco quel che pareva, che potesse risultare a benefizio del negozio, e ritraendo da tutti, ed avvisando noi altri di quanto v' occorreva. Ora Nostro Signore, consi-

derate alcune cose, che mi parve di ricordare a Sua Santità nella detta Instruzione (della quale si degnò di mandarmi qui copia) e avendo, per lettere di Monsignor di Fano diritte a Sua Beatitudine, e per le vostre scritte a me, visto che voi sperate in qualche parte nella restituzione di Piacenza (ancorachè non se ne creda cosa alcuna) ha pensato che sia bene di sopersedere l'ordine dato al Pighino, per non interrompere il corso di questa vostra speranza, atteso che nella sua commessione questa restituzion si prefuppone in un certo modo per disperata. Imperò di nuovo li ha fatto scrivere per corriero a posta delli xxix. del passato che, trovando che I Vescovo, e voi perseveriate in questa pastura, lassi negoziare a voi ; ajutando, e secondando il vostro negozio senza mostrare quel che si contenga in questa parte nella fua Instruzione. Il che conosco che Sua Santità ha fatto con molto amore, e per gelosia piuttosto, che non si possa dire che 'l suo procedere abbi fatto pregiudizio alla restituzione, che voi sperate (ancorachè sia contra ogni sua credenza) che per ritirarsi da favorir le cose nostre, o che si sia raffreddato da quel fervore con che ha preso questo assunto sopra di se. Imperò avete a tener gli occhi aperti; e vedendo che la pratica vostra abbia qualche fondamento, potrete tirare innanzi, e dare di tutto conto al Nunzio, ed a noi. Ma quando sia

pur fondata in aria, come si crede, e come v'avete a sforzar di scoprire quanto prima; in questo caso vi dovete ritirare, e lassare ingerire nel negozio Monsignor Pighino, secondo l' ordine della sua Instruzione. Ma bifogna avvertire che 'l negozio incamminato da voi, può essere interrotto da qualche avviso di D. Diego: il quale io penso che arà dato conto costà di quanto ha passato Sua Santità a bocca con lui, che farà stato conforme all'Instruzione data al Pighino, e presupporrà medesimamente la desperazion della restituzione. A che mi pare che debbiate replicare, che 'l ragionamento di Nostro Signore seco, può essere stato per un certo modo di discorrere, e di toccar le cose; ma che con effetto non hanno a pensare che l' intenzione di Sua Santità sia questa; e che questo negozio non ha da passare per le sue mani, come si vede che non gli è stato commello. E mostrate che noi altri non ce ne possiamo contentare, nè averlo per considente, dovendoci per molte cagioni esser sospetto. Così anderete tant' oltre stringendo, e follecitando la risoluzione, che siate chiaro se queste vostre speranze hanno corpo :. E chiariti di non, toglietevi subito, come ho detto, dalla vostra pratica, e lassate che 'l Nunzio attacchi la sua; avendo sempre la mira che la lunghezza della vostra risoluzione non ritardi la buona intenzione, e la speranza che tien Nostro Signore di venirne presto

presto a capo per la via presa da Sua Santità. In conclusione non vi andate gabbando. da voi medesimi (a). Se vi è sondamento in quello mi scrivete, cercate venirne al fondo piuttosto che potete. Io non ne credo niente per la parte mia, e non vorrei dargli occasione di perder più tempo; perchè di la non si cerca altro, e per noi fa la brevità. Sicche attendete a spedirvene, ed, in evento che non vi fia altro, lassiate la negoziazione dell' Instruzione prima a Monsignor Pighino; al quale servirete, e porretegli in mano ogni cosa, come a quello che ha la negoziazione lui totale. Sollecitate di cavar le mani della tratta di Sieilia. appertendo che la mia licenza ha da efser di mille salme più dell' ordinaria.

Di Gradoli, alli iii. d'Agosto MDL.

## 210 Al Vescovo di Fano.

SAPENDO per lettere di Messer Giuliano, e di Vostra Signoria, e per quel che
intendo, che Vostra Signoria scrive a Nostro Signore, con quanto amore e sollecitudine ella continua di travagliarsi nelle cose nostre; ancorachè non mi sia nuovo (avendone per l'addietro veduti tant' altri segni ed
essetti) non voglio però mancare di mostrar-

1

<sup>( = )</sup> Di mano del Cardinale.

le almeno, ch' io conosco questa sua affezione, e questa cura che tiene di noi altri, e di ringraziarnela, come so con questa. Pregandola ancora, che non si stanchi di tirare a fine questa pratica; ricordandole solamente che vi si desidera la prestezza della risoluzione: la quale, o conclusione, od esclusione che ne segua, ci sarà gratissima; atteso che stanchi omai di questa sì lunga sospensione, attenderemo a metter l'animo in pace, e contentarci di quel ch' è piaciuto a Dio, ed a Sua Maesta Cesarea. E, del resto rimettendomi a quel di più che da Messer Giuliano li sarà riserito, con sutto 'l core me l'ossero, e raccomando.

Il di sopraddetto.

## 211 Al Duca di Fiorenza.

VENENDO il Cavalier Ugolino a Fiorenza per baciar le mani di Vostra Eccellenza della grazia che l'ha fatto a liberarlo della molestia, che li era data sopra la sua Commenda; per esser così servitor suo, come mio, e di somma sede; ho pensato che siabuon mezzo con essa a farli intendere tutto quel che passa con Sua Maestà intorno al negozio di Piacenza. E, avendoli commesso quanto le ha da riserire, la prego si degni di darli piena credenza. E considando che, dove ella potrà, non manchera per se medestima di facilitare, e savorire le cose nostre,

non piglierò altrimente fatica di raccomandargliele. Ma riportandomi a quanto da lui le farà detto fopra di ciò, le bacio le mani. Di Gradoli, addì detto.

## 212 Alla Duchessa di Firenze (a).

Ho commesso al Cavalier Ugolino, il quale viene a Fiorenza per visitar l' Eccellenza del Signor Duca, e la Vostra, che in mio nome faccia la riverenza, ch'io debbo a uno, e l'altra. E prego lei che si degni d'ascoltarlo benignamente; e, quanto alla parte sua, d'accettar da lui gratamente quei segni che le sarà dell'assezione, e dell'osservanza che le porta. E in ogni sua occorrenza, lo raccomando a Vostra Eccellenza. Alla quale bacio le mani. Il di detto.

## 213 : A Messer Curzio Fregipane.

Gon molto piacere intesi, che Nostro Signore avea fatto savore a tutti noi altri comunemente con degnar della sua presenzia l'abitazion nostra: ma sopra modo mi sono rallegrato, che sia risoluto d'onorar particolarmente la mia. Vi ricordo che sono demostra-

<sup>(</sup> a ) Donna Leonora figlia di D. Pietro di Toledo Vicere di Napoli.

strazioni che in Papa Paolo fel. mem. non erano così da notare, perchè le faceva per un folito; ma in Papa Giulio, il quale conosco che 'l fa per farmi veramente favore, mitoccano l'anima. Voglio dire che non manchiate di riconoscer l'onore, che Sua Santità mi fa, e questa tanta sua benignità verfo di me, con tutte quelle dimostrazioni. che si convengono dal canto mio: ringraziandola umilmente da mia parte, ed onorandola con tutti i fuoi con ogni sorte di riverenzia, d'amorevolezza, e di cortessa, e - fenza resparmio. Io di quà v' ho subito inviato questa mattina due some di questi vini; che d'altri frutti del paese non posso presentar Sua Santità. E ho mandato di qui intorno di molti amici, ed andrò io medesimo a caccia per farvi qualche buona provvie sione di starnotti, e di fagiani, i quali, secondoche si aranno, così si manderanno con diligenzia. Fate che l'entrata di Sua Santità non sia per la Cancelleria, ma per l'altra Sala di là; perchè le stanze fresche sieno ritirate per Sua Santità. Ordinate tavole distintamente per i gentiluomini, per i camerieri, e per gli altri, secondo si conviene; e pascete ancora i Lanzi, e sate buona cera ad ognuno. Il dì sopraddetto.

#### 214 All Arcivescovo di Fierenza (8).

VOSTRA Signoria è informata della cofa di Marcello Alfani mio antico, e caro fervitore: e si debbe ricordase che avendo avuto in Camera la sua supplicazione segnasa da Sua Santità, che la Camera la vedesse, su vista da lei a chi la Camera la commise: ed ella dichiard che susse da concedere, e la soscrisse. Questa supplicazione così soscritta, è perduta, e per non aver di nuovo a farla passare a Sua Santità, per la brevità si desidera che segni la medesima nel medesimo modo, che su segnata l'altra; e Vostra Signoria per ogni via può effer chiara che sia giustissima. La prego che sia contenta per mio amore di segnarla, ed, in tutto quel che può, di favorirla; accertandola che mi farà grandistimo piacere: perehè Marcello mi serve già molti anni, e non avendo avuto altro che questo, ed in patria fua, mi par d'esser tenuto a conservarglielo. E a Vostra Signoria m'offero, e raccomando. Di Gradoli, addi detto.

215 'Al

<sup>( .)</sup> Antonio Altoviti di Firenze, eletto Arcivescovo nel 1548. Dimorò lungamente in Roma, di che rende ragione l' Ughelli.

#### 115 Al Vescovo di Perugia.

Vostra Signoria conosce Marcello Alfani, e sa quanto tempo m' ha servito; ed io so quanto ben mi pare d'esser tenuto, ch'almeno quel poco di grazia, che gli è stata fatta in tutto il tempo della fua servità, li sia mantenuta. Li su dato in Perugia non so che, che ora li vien travagliato; ha bisogno di favore co i Cherici di Camera, e spezialmente con l'Arcivescovo di Fiorenza. Prego Vostra Signoria che, ancora per amor mio, sia contenta di raccomandarlo, e, bifoguando, fare una parola con Nostro Signore, acciocche abbia interamente il suo desiderio. E dal merito, e dalla lunghezza della sua servità Vostra Signoria può facilmente considerare quanto questo offizio mi farà araso, e l'obbligo ch' io glie n' ard. E a Vostra Signoria m' offero, e raccomando. Il di sopraddetto.

#### 216 Al Podestà di Bolsena.

MESSER Domenico Picioro d'Acquapendente m'espone, che del tempo, ch'egli su Podestà in quel loco, resta creditore di quella Comunità di non so che somma, secondo che vi farà costare; e che li su dato un certo assegnamento, del quale non s'è potuto valere sino a ora. E, perchè giusta cosa è che

che sa satissatto, non mancate o d'astriago re quelli a chi su drizzata la Bolletta del suo credito, che la paghino espeditamente; o, conoscendoci luaghezza, o difficoltà ad esigerla, sar che la Comunità ripigli questo debito, e l'accordi quanto prima, come è ragionevole. E bene valete.

Di Gradoli, il dì già detto.

## 217 Al Cardinal di Ferrara (2).

MANDO a Vostra Signoria Reverendissima cinque fagianotti per tributo de' cani, e degli uccelli suoi, che gli hanno presi; della bontà de' quali si può chiarire da questi frutti che se ne cavano. E s' io sussi altrettanto buon cacciatore, n' arei mandati prima, e più di questi; ma in loco della sossi cienzia nostra si degnerà di pigliar la buona volontà, e godersi questi pochi per amor mio; ricordandosi che le son servitore, ed assezionato. E umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli, alli iv. d'Agosto MDL,

## 218 Al Reverendissimo di Silva,

Ho soprasseduto di rispondere alla lettera di Vostra Signoria Reverendissima per sarlo di

<sup>(</sup> s ) Ippolite II. d'Efte, fatto Card. da Paolo III. mel 1538.

di mio pugno; ma non m'è venuto ancor fatto, parte per essere in questo licenziosetto anzi che no, e parte perche la caccia me n'ha distolto; della quale, perche Vostra Signoria Reverendissima mi scusi , le mando fino a 4. starnotti : Degnisi goderseli per amor mio, e con questo poco d'offerta sostenga il digiuno della risposta, la quale non mi contento, che si faccia se non da me medesimo. E intanto umilmente me le raccomando. Addì detto.

## Al- Cardinal S. Angelo.

IL Reverendissimo Camerlingo m'aspetta a S. Fiore, dove avendo ad essere ancora il Duca Orazio, è bene che sia ancora Vostra Signoria Reverendissima ; perchè avendost a conferire, e risolvere alcune cose nostre, è bene che siamo tutti insieme. Imperò l'aspetto qui quanto prima, perche andiamo di compagnia. E le bacio le mani. · Addì detto.

## A Messer Carzio.

" Mando a posta al Cardinal di Ferrara cinque fagianotti, e quattro starnotti al Cardinal di Silva. Ornate munus verbis. Mastro Nanni se ne torna e son restato seco che 'l pavimento della Cappella, perchè corrisponda alla bellezza del resto, sia ancora esso ben

lavorato f e mi son risoluto, che sia di mattoni intagliati, ad arrotati, come egli vi dirà e così che, gli sonni d'interno siano ancora essi encoreveli, poichè mi sono imbarcato in questa Cappella; e mi contento che vi si spendano sino a 200. Scudì, e che si saccino quanto prima, perchè al mio ritorno la trovi finita di tutto; perchè della pittura fon certo che il Salviati (a) vi servirà presto. Sollecitate che si spedica quanto più tosto si può la Crocetta, che si sa per Monsissono d'Aras, della quale prese cura Alessanto Greco, se il Cardinal Masseo non ha satto altro bisogno. E, altro non occorrendo, son vostro.

Di Gradoli, alli iv. di Luglio M.D.L.

22 I

Al Vefeovo di Perugia.

Son ricerco da chi può molto con me, ed ama affai Messer Ercole Fantuzzi, genti-

<sup>(</sup>a) Francesco Salviati, Fiorentino. Di lui scrive il Vasari Tom. III. pag. 120. dell'edizione di Roma 1760. Gli su dal dette Cardinale (Farnese) per mergo di M. Annibal Caro... data a dipingere la Cappella del palazzo di San Giorgio, nella quale secon bellissimi pareimenei di Sancessi, ed una graziasa valuta a fresco con molte sigure, e sterie di San Lorenzo z e in una tavola di pietra a clia la Natività di Crisso, attemodando in questo opera, che su bellissima, il risratto di dette Cardinale.

luonso Bologuese, che interceda appresso di Voltra Signoria che ella si contenti che le sia servitore domestico, come l'è ora d'affezione : intendendo esserle persona affai nota a e di qualità, che se ne terrà servità ed onorata. E di più che non si cura di gravarla presentemente di questo, ma solamente quando , per miglior fortuna, potrà con più suo comodo trattenerlo. Io prego Voltra Signoria che per amor mio sia contenta d'acceta tarlo da ora per quel tempo, ed affecurarlo che in questo caso non sia per mancarli ; che, oltreche fara acquisto, per quanto intendo, d'un buon servitore, ne sarà piacer singolare ancora a me, che defidero di satisfare a chi me ne ricercano. E a Vostra Signoria m' offero, e raccomando.

Di Gradoli, addi detto.

#### Al Cardinal di Monte.

MESSER Ascanio Celso ha una sua differenza in Camera nostra contra Messer Alfonso Maria Accolti sopra lo speglio del Reverendissimo di Ravenna. E, per esser antico, ed uno de' cari servitori ch' io abbia. non posso fare che non lo raccomandi, sicosme fo, grandemente a Vostra Signoria Reverendissima che si degni prestarli il suo savore per il giusto in Camera, e dovunene per tal causa li sarà necessario: che a me ne farà piacere singolare, e le ne resterò con

obbligo grandissimo. Ed a Vostra Signoria Ila lustrissima, a Reverendissima mi raccomando.

#### 123 Al Vicelegato di Viterbo.

MAESTRO Jacomo Scarpellini è moltomio servitore, e per qualche rispetto io non li posso mancare. Lo raccomando a Vostra Signoria con poche parole, ma con tutto il core. Intendo che per colpa d'un Gio. Batista, suo nipote, li sono molestate alcune robe, le quali sono sue proprie, e non di detto Gio. Batista; come dice che vi sarà costare. Vi prego che, per il dovere e per amor mio, siate contento di liberarlo da questa molestia; che certo me ne sarete piacer singolare: ed a rincontro m'ossero prontissimo ad ogni vostro comodo. Il dì detto.

## 224 All Auditore del Duca Quazio (2).

Vor dovete sapere in che grado di servitù sia appresso di noi Messer Agolante, e quanto tempo ci abbia servito; ed avete a sapere che, per parte del merito suo, li su conceduta da nostro Padre l'eredità di Giotan Senese, abitante in Valentano. Io pen-

<sup>(</sup> s ) Orazio Farnese , Duca di Castro , altro fratello del Cardinale.

so che arete considerazione alla concessione del Duca, buona memoria, il quale gli la diede, perchè gli la poteva dare; e noi co l'avemo a mantenere. Tuttavolta io vi dico che mi farete piacere ad informare il Duca così della giustizia di Messer Agolante, come del debito nostro in questo caso: e liberario dalla molestia, che li vien data da una Donna, la quale, intendo, li dà fastidio con titolo d'esser sua nipote. E state sano. Alli iv. d'Agosso MDL.

## 225 A Nostro Signores .

Mx si scrive che Vostra Santità disegna di mutare il Governator di Fano. Se le paresse che Messer Bernardo Cappello (a) sosse a proposito, come pare a me, lo raccomando alla Santità Vostra; sì perchè tengo che sia buona elezione per quel loco, come perchè questo povero Gentiluomo ha bisogno d' ajuto; e per la bontà, e vertà sua lo merita,

<sup>(</sup> a ) Bernardo Cappello , Gentiluomo Viniziano ; e Poeta chiariffimo di quei tempi , che , bandito della patria , presso i Farnesi in Roma (i riparò ; e colla protezione del Cardinale Alessandro , che mosto lo amava , ottenne da Paolo III. diversi governi di Città nello Stato Ecclesiastico . Vedi la vita di lui scritta dall' Abate Pieransonio Serassi, ch' è premessa al Tomo II. delle sue Rime stampate in Bergamo nell'anno 1753.

# 250 LETTERE

rita, e per mia intercessione lo spera da Vostra Beatitudine. Alla quale umilissimamente bacio il Santissimo piede.

A' cinque detto.

## 226 A Messer Paolo Mario.

Ho mandato di nuovo sollecitando il Reverendissimo Camerlingo per la conclusione del negozio di Montemarciano, e propostoli i modi, che mi scrivete, di riscindere la convenzion satta; i quali non so come saranno presi per legittimi da ognuno. Ma io ne l'astringo quanto posso, e sto aspettando la sua risposta, la quale vi manderò subito. Intanto sarà con questa la lettera, che mi domardate a Nostro Signore, per impetrare il Governo di Fano in persona del Cappello; e mi sarà caro che l'ottenga. Vi ringrazio degli avvisi, e vi prego a continuare. Date ricapito all'inclusa, e state sano.

Di Gradoli, alli v. di Agosto MDL.

#### 227 Al Doanero di Viterbo.

INTENDERETE per molti, che se ne querelano, i modi che tengono i vostri Agenti di Toscanella co' nostri Vassalli: che nelle terre, che hanno prese a lavorare, quello che era quattro stara di semente l'hanno intavolato per quattro some. E offerendo che si misurino di nuovo, e ricercandoli, non ci si pos-

si possono condurre; usando alcune insolenze che non sono da comportare. Io vi prego che rimediate, che co' nostri Vassalli non si tenghino di questi termini; che, ostrechè il dover lo comporta, io lo riceverò da voi per piacere grandissimo: e m'ossero prontissimo a ogni vostro comodo. Il dì detto.

#### 228 Al Duca Orazio.

MAESTRO Elia Barcaruolo da Capodimonte con alcuni altri desidera una esenzione del dazio ordinario, con obbligo d'esser tenuti a servire a tutti della Casa senza pagamento, secondochè da Nostro Signore, quando era Cardinale, su concessa a molt'altri; della quale concessione ho visto l'originale, e potrà vedere ancora Vostra Eccellenza. Mi pare che, con l'esempio di Sua Santità, ella possa far questo bene a loro, è questa comodità continua alla Casa; il che desidero per esserne pregato da loro. E le raccomando specialmente Maestro Elia. Vostra Eccellenza attenda a star sana.

Il dì detto.

# 229 Al medesimo Signore.

La Comunità di Canapina m'ha mandato questi fuoi per conto della controversia de' consini, che è tra loro, e Valentano. E' bene che Vostra Eccellenza vi metta la mami par cosa di mala digessione, e dubito che mon, pe segua disordine. Per ora non mi soccorre altro modo, che quello che intendo esfer proposto dall' Auditore: di ponere i termini nei lochi, che ciascuna parte ha per risolutamente suoi, e quello che è dubbio a giudicare a Vostra Eccellenza, farlo comune con quella avvertenza di più che le parrà. Che per adesso, in questo, o in altro modo che si risolva, basta assai; pur che si toglia via l'occasione degli scandali. Di grazia Vostra Eccellenza non trascurì questo negozio, e attenda a conservarsi.

Di Gradoli, il dì sopraddetto.

Al Potestà di Bolsena.

La causa di Brancazio desidero che sia considerata da voi maturamente, e determinata sommariamente. Non mancherete di sar l'una cosa, e l'altra, perchè mi pare, che così si provveda al dovere, e alla comodità delle parti. E state sano.

Di Gradoli, alli vi. di Agosto MDL.

231

LA Comunità di Bolsena non mancherà di pagare le sue porzioni del sussidio triennale, ed io ho dato ordine che risponderanno senza manco; ma bisogna che per amor

mıo

mio le diate spazio di poterlo fare, e che intanto non sieno magnati dagli esecutori v Imperò vi prego siate contento di farmi questo piacere d'aspettarli da qui innanzi due mesi del principio che devono le paghe; ch' io prometto per loro che non mancheranno.

E, senza sar pregiudizio alla vostra esazione, farete a me molto piacere, e molto comodo a quella Comunità. E a rincontro m'essere prontissimo ad ogni vostro piacere.

Di Gradoli, addì detto.

1.

#### 232 All Auditor del Duca Orazio

SARETE informato dall' apportatrice; della causa che verte tra lei, e la moglie di un suo compare; che, secondochè mi viene esposto, mi par ch'abbi ragione: domandando d'esser risatta delle spese, che indebitamente le ha satto pagare per l'infermità, e morte del marito; le quali suron satte delle robe del marito proprio, e non di quel del suo compare, come ne mostra sede autentica. Vorrei che, oltre alla sua ragione, le giovasse ancora la mia raccomandazione, e che sommariamente sosse spedita. E vostro sono. Di Gradoli, addì detto.

#### Al Duca Orazio.

243

Ho bisogno di servirmi del Potestà di Gradoli per Bolsena, parendomi atto agli umori

di quel loco. E, avendosi a provveder qui d'un altro, ho dato intenzione a Ser Francesco Siperozio da San Lorenzo, che Vostra Eccellenza si contenterà d'elegger lui per Gradoli. E, perchè desidero di compiacerlo, mi farà piacere a contentarsene, e dare ordine che vi sia messo. E attenda a conservarsi.

Di Gradoli, addi detto.

#### Al Cardinal Durante. 234

PER parte degli eredi di Marco da Visse mi vien di nuovo replicato che, non ostante la ragione ch' essi hanno nella roba del padre, la quale è per indivisa con gli altri eredi de lor zii, e la possessione, la quale Vostra Signoria Reverendissima ne dette loro, non ne possono venire a capo; perchè fuggono di venire alla partizione, e tengono poco conto del precetto di Vostra Signoria, Reverendissima. Io la prego che, così per la giustizia, come per compassione di questi poveretti che sono distraziati da loro, si degni provvedere, che la partizione abbia effetto, e la possession della parte loro sia esfettualmente eseguita: che, oltrechè farà cosa ragionevole, e pietosa, a me sarà cosa gratissima per esser de'nostri vassalli. E umilmente le bacio le mani. Il di sopraddetto.

## 235 Al Cardinal Sermoneta (2).

Tutti i contenti di Voltra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima saranno sempre comuni con me, perchè io l'amo a par di me medesimo; e spezialmente mi rallegro seco dell'accoglienze, che sono state fatte in Francia al suo Mandato, e della speranza, che Vostra Signoria Reverendissima n'ha conceputa, e più degli effetti, che fino a ora n' ha ritratti; i quali son tali che le possono essere un'arra certissima di progressi maggiori, così per i meriti suoi, come per la liberalità di Sua Maesta Cristianissima . L' eforto a non mancare, come veggo esser disposta, di presentarsi alla Maestà Sua; che se di lontano, e non l'avendo mai veduta. è così ben inclinata verso di lei; quanto maggior acquisto deve pensar di fare con la pre-Jenzia? E quanto più presto lo farà, più lo giudico a proposito, ed io lo desidero ancora per mio contento: presupponendo di rinnovar col suo mezzo la memoria della servità.

<sup>(</sup> a ) Niccola Gaetano, de' Duchi di Sermoneta, fatto Card. da Paolo III. in età di 10. anni in circa nel 1535. Sermoneta è un groffo Borgo nella Campagna di Roma, fituato fopra una Collina, con titolo di Ducato, che apparteneva alla nobilifima famiglia Gaetano.

ch' io presi già tant' anni con Sua Maestà Cristianissima; alla quale iogla supplico che si degni di presentare ancor me per quel servitore che le sono. È pregando Iddio, che a Vostra Signoria Reverendissima conceda con la Maestà Sua quella buona sortuna, che ella medesima desidera; a lei quanto posso mi raccomando. È umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli, addì sopraddetto.

## 236 A Monfignor Nicolas.

L'ESSERE andato questi giorni in volta, e non avere appresso il Segretario, m'ha fatto indugiare in fino a ora a rispondere alle lettere di Vostra Signoria; benchè poco altro ho da dirvi, fe non che l'ho ricevute, e che mi son carissime; e le leggo con quel gusto che meritano le notizie, che contengono, ed i prudenti discorsi che vi sono, e spesse volte le prosezie che se ne cavano. Se non vi fo menzione di tutti i capi che scrivete, è che non parmi necessario; ed anco mi perdonerete se talvolta son negligente a non risponder cosa alcuna; perchè questa sorte di scrivere non lassa appicco alcuno, e finisce con gli avvisi, de' quali non si può dir altro, se non che son grati, come ho detto, e che ne la ringrazio come so. E la prego a continuare con la medesima diligenza; accertandola che trovandomi, fi può dire.

dire, in solitudine, non intendo altro delle cose del mondo che quanto mi viene scritto da voi. E mi v'ossero, e raccomando sempre. Il dì detto.

## 237 Al Tesoriero Poggio (2).

RINGRAZIO molto Vostra Signoria che si ricordi di me, e conosco l'affezion che mi porta: prego Dio che mi conceda grazia di poterla ancor riconoscere; e n' ho tanto desiderio, e m' ingegnerò tanto di farlo, che spero pur che mi verrà satto. La ringrazio ancora della diligenza usata in rimettere la paga al Duca Ottavio, e sto tutto contento che abbia a ordine l'altra; perchè Vostra Signoria sa quanto sia il bisogno di quella Città, e con quanta gelosia vi si viva. E. poiche Nostro Signore con tanto suo dispendio si degna di provvederla, io la prego che non ci voglia mancar della sua somministrazione; essendo le cose in termine tale che ogni dilazione potrebbe partorire uno errore incorreggibile. Vostra Signoria è prudentissima, e so che ci ama; del resto mi rimetto a lei. Quanto al ritorno a Roma, io spero di veder piuttosto Vostra Signoria da queste Vol. I. ban-

<sup>(</sup> s ) Giovanni Poggio, Bolognese, poi satto Card, da Giulio III. nel 1551.

bande; peiche intendo che Nostro Signore è pur risoluto d'uscir alla campagna. E spero cho la Santità Sua mi sarà così savore di farsi mio ospite di villa, come ha satto della Città. E spezialmente si serba una capannetta per Vostra Signoria, alla quale intanto m'osfero, e raccomando.

Di Gradoli, il di sopraddetto.

#### 238 Al Duca Ottavio.

ALLA giunta del Bonello, che su alli vi. mandai subito la notte seguente a Roma ANNIBAL CARO con lettera di Vostra Eccellenza, ed una mia semplice di credenza a Nostro Signore. Sua Santità intese Annibale, e lesse la lettera attentissimamente: e con tanta assezione, e diligenza si diede a pensare, e ordinare quanto le parve necessario alla nostra domanda, e disse cose secondochè da esso ANNIBALE mi son tiferite, che ne dovemo star tutti consolati sino a dire che non è mai per sopportare che Parma si perda per disetto suo, quando ben si mettesse la degnità, e la vita stessa; e questo quanto alle parole (a). Gli effetti, che

<sup>(</sup>a) Papa Giulio portato al Pontificato dai Farmeli avea fatto refittuire Parma al Duca Ottavio, con pagare venti mila Scudi delle sue rendite a Cammillo

che ha voluto fare per ora, son questi. Non à parso a Sua Santità di scriver cosa alcuna all' Imperatore di queste innovazioni fin a tanto, che non intenda da D. Ferrante donde vengono. E fubito fece chiamare il Capilupo, uomo di D. Ferrante, e con lungo ed efficace ragionamento li disse quanto occorreva, e gli aperfe qual' era l'animo suo di non maricar mai al bisogno di Parma, così per l'affezione che porta alla Casa mostra, come per l'interesse che la Sede Appostolica ha in quella Città; e li commise, che li scrivesse in quelta forma: che li dicesse da Cavaliero se l'animo suo era d'offervare le capitolazioni, che Vostra Eccellenza ha seco, sì, o nò: e se l'innovazioni vengono da lui, o da Sua Maestà; che, secondo la fua risposta, si vuole risolvere di pensare al rimedio di quella Città, e scriverne all'Imperatore, o no, secondochè le parrà necessario . E di più che li dicesse liberamente se'l grano, che Sua Santità disegna di mandare a Parma, si contenta che passi per Guastalla senza impedimento, che a sacendolo, gliene farà piacere; quando nò, che lo mande-

millo Orini; il quale, concieffiache per comando & Paolo III. la guardaffe a nome della Chiefa, non la volle confegnare fenza quella condizione. Oltracciò, come s' è detto, fomministrava denari al Duca per la guernigione della Città.

rà a ogni modo per terra, e non arà seco obbligo alcuno. Questi due capi in sostanza. contiene la lettera del Capilupo con molte altre circostanze poi ; e tutto ha voluto vedere la Santità Sua avanti si chiudesse; sqrivendoli oltre di quelto un Breve di credenza di quanto dal detto Capilupo li farà scritto. Questo spaccio si sece Domenica passata, e si mando per corriero in diligenza, e Sua Santità procederà secondo la risposta, come ho detto , di D. Ferrante . E in questo , avanti che mi dimentichi, Vostra Eccellenza ha da avvertire che , quando quel corrier torna indietro, vegga la risposta che porterà; perchè Sua Santità m' ha dato ordine che vi si faccia intendere : e , perchè sia a tempo di farlo, ho spedito il Bonello in diligenza. Sopra tutto, di parola di Sua Beatitudine, arete a fare ogni estrema cura di guardarvi dall' infidie, così contra la persona vostra, come contra la Città. E questo ci protesta con molte efficaci parole, mostrando di tenere per certo che siate insidiato. E, facendo questo, vi esorta a star di buon animo, perchè spera in Dio che non si verrà a forza aperta: e, venendosi, non è per mancare, come s'è detto di sopra.

Vostra Eccellenza darà ordine, che si mandi una copia delle Capitolazioni, perchè, avendo a scrivere alla Corte, qui non si tro-

vano.

Di Gradoli, alli xiii. d'Agosto MDL.

.239

A Nostro Signore.

PATER Sancte. Intendendo che Monsignor Blosio (a) sta gravemente malato, desidero prima la vita sua, come di persona degnissima di vivere, benemerita della Sede Appostolica, e mio carissimo amico. Di poi, quando a Dio piacesse di tirarlo a se, propongo alla Santità Vostra in suo luoco Mesfer Romolo Amaseo (b); sì perchè son tenuto a farlo, per avermi, si può dire, allevato e disciplinato, come perchè l'ho per uomo rarissimo, e meritevole d'un tale offizio, per le molte buone qualità, che ve lo rendono attissimo, e spezialmente per l'eccellenzia dello fcrivere latinamente. Nella qual parte penso che pochi li siano pari, e che appresso a tutte le nazioni, i Brevi, e le Lettere della Santità Vostra saranno per sempre celebratissime. Onde così per i suoi meriti, come per l'affezion che li porto, supplico umilmente alla Santità Vostra si de-

R

<sup>(4)</sup> Blosso Palladio, Vescovo di Fuligno, chiariffimo letterato de' fuoi tempi , e molto lodato ne' versi latini di Marcantonio Flaminio.

<sup>(</sup>b) Romolo Amaseo, nato in Udine di famiglia originaria Bolognese, insegnò con molta fama umane lettere in Padova, ed in Bologna; e in questa città fu manstro del Card. Farnese.

gni farmi grazia di servirsene; che, oltreche fara una elezion degna di se, io ne terro obbligo eterno con Vostra Beatitudine, alla quale umilissimamente bacio il fantissimo piede.

Il di xv. d'Agosto già detto.

40 Al Cardinal Maffeo.

RITORNANDO ANNIBALE m' ha detto aver lasciato Monsignor Blosio in pericolo di morire; il che piaccia a Dio che non sia. Ma, quando pur li piaccia che abbia sinito i suoi giorni, ricordo a Vostra Signoria Reverendissima l'elezion ch' era già destinata di Messer Romolo Amaseo dalla selice memoria di Paolo; l'obbligo che tengo con lur, e la sua sofficienza ed esperienza par esercitar questo offizio. N'ho scritto a Nostro Signore in quel modo che m'è parso; e, stando le rare qualità dell' Amaseo, penso che Nostro Signore sarà benissimo inclinato a riconoscerlo. Tuttavolta vorrei che Vostra Sienoria Reverendissima fusse-contenta ancer per amor mio far quell' offizio sopra ciò con Sua Santità, che le pare opportuno, perchè l'ottenga; potendo quella, più che alcun' altra persona, farle testimonio del suo merito, e delle fatiche ch' egli ha durate ancora nella Segretaria, contuttochè non fusse nell' offizio. E per questo non occorrendo altro, a Voltra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando. Addi detto.

### A Monsignor d'Imola.

3" 3 T"

Da due voltre lattere, e dalla relazione. che m'è stata fatta dal CARO, resto pienamento ranguaghato di quanto è seguito con Nostro Signore, eosì di quello che ha commesso che si scriva a D. Ferrante come di quel che disegna che si negozi poi con Sua Maestà Cesarea . E di più sono informatissimo della cura, e dell'affezione vostra a benefizio delle nostre cose : e ve ne ringrazio. e ve ne tengo quell'obbligo, che si convieus.; pregandovi s darci quanto prima avvilo della rispostaed' elfo Signor D. Ferrante, e di quel che s'arà dalla Corte dal Nunzio Pighino. Supplicando a Sua Beatitudine da mia parte che, secondo la sua prima e santa deliberazione, commetta che si negozi il conteauto dell' Instruzion data al presato Monsignor Pighino: facendole fede che non ho punto di speranza nella vanità degli amici di là, e che io aspetto tutto quel di buono , o almeno di gisoluzione, ne può venire in questo negozio, dal favore della Santità Sua. Alla quale vi piaccia baciare umilmente i piedi da mia parte. E, senz'altro dire, mi v'effero, e raccomando.

. Di Gradoli, addi detto,

242

#### Al Duca Ottavio.

IER mattina, che fummo alli xiv., comparse Messer Marc'Antonio Venturi con l'Instruzione di Vostra Eccellenza; e la sera avanti le avea spedito il Bonello con quanto avea riportato Annibal Caro da Roma da Nostro Signore. Sto aspettando quel che D. Ferrante risponde alle domande di Sua Santità, senza la qual risposta non parmi che si debbia deliberar cosa alcuna. È per questo non m'è parso che Messer Marc' Antonio vadia a Roma di lungo; perchè, come ho già scritto. l'ultima risoluzione di Sua Beatitudine è stata che, secondo la risposta di D. Ferrante, negozierà con l'Imperatore, e secondo la risposta dell' Imperatore provvederà ai bisogni di Parma; intendendo però del bisogno ultimo, sopra del quale discorre -Vostra Eccellenza nella Instruzion data al Venturi: che di questo presente, cioè di munire la Città di grani, e di provvedere all' insidie dentro, e fuori, Sua Santità non vuole mancar d'ogni sua diligenza; ed esorta l' Eccellenza Vostra, e noi altri a non mancar dal canto nostro; intendendo che per il sopplimento di quelli fanti di più, che pensate di fare, si spenda del vostro per non avere Sua Santità più possibilità che tanto. Imperò non lodo che li si domandi più provvisione, come dice l'Instruzione del Ventu-

ri : ma mi contento bene che per questo bisogno si spenda del Deposito, e che in tutti i modi v'asseouriate; che, se per nostra negligenza non nasce disordine, Sua Santità spera d'aver tempo e modo o d'assettar le nostre cose con Sua Maestà, o di sar qualche altra cosa a benefizio nostro; mostrandosi prontissimo a correre una fortuna con essonoi, quanto alle cose di Parma. Onde che avendo questo tempo m'è parso di mandar Messer Marc' Antonio al Cardinal Santa Croce, il quale si trova di presente ad Agubbio, col quale si consulterà la sua Instruzione. E. intanto che egli sia tornato, farà tornato ancora il corriero di D. Ferrante, e andrà Mesfer Marc' Antonio a Roma, e forse che dalla Corte ci sarà qualche avviso da scoprir più paese. In questo mezzo m'è parso che Vostra Eccellenza sappia quanto passa, e serbandomi al ritorno di Messer Marc'Antonio a dirle il ritratto di quel che si farà da Sua Santità, ed anco il mio giudizio, con questo fo fine.

Di Gradoli, alli xv. del detto (a).

Nel termine che vi trovate, mi pare il più pericoloso, che vi possa avvenire; però non mancate a voi medessimo, nè perdonate a spesa, finchè vi assecurate e dentro, e suori. E sopra

<sup>(</sup> a ) Di mano del Cardinale .

fopra tutto mettete più grano obe potete, mestre le cose si trattano. Del resto Marc' Antomio verra poi instrutto del metto.

Guardatevi dalle insidie.

Al Signer Paole Vitalle.

. DAL Bonello, il quale a quest' ora farà ezunto, arete inteso la provvision che si è fatta con Nostro Signore, E, venendo a tenano avanti alla tornata del corrier di Milano. arete forse a quest' ora vista la risposta di D. Ferrante; che per ordine di Sua Santità s' è scritto al Duca, che l'apra, e secondochè risponderà, si spedirà, o non ispedirà alla Corte. Intanto avemo a far diligenza di due cose: l'una finire (a) la Città di grano, e a questa in ogni caso avemo il Papa disposto ad ajutarci, e farle condurre ancora per terra, bisognando; tanto che per questo non ci evemo a perdere. L'altra è che vi gnardiare dall' infidie dentro e fuori; ed in questo non perdonate al Deposito, ne a spesa aleuna; perchè questo è quasi maggior pericolo. che abbiate, e bisogna sostenersi qualche eiorno perchè spero che il tempo poi parturirà évalche cosa a beneficio nostro. Fate le vo-. Are :

<sup>(</sup> a ) Così nel MS. per isbaglio del Copista : e dee leggersi fernire.

stre diligenze voi, e non vi perdete d'animo, che aremo ancor noi de' Santi in Paradiso. E vostro sono.

. Di Gradoli, alli xv. d'Agosto MDL.

# 244 Al Locotenente del Vicario del Papa.

NE costa che Pietro di Caccia, e Menico di Ciuccia, e Ser Batista Peregrino da Santo Resto, miei Vassalli, sono innocenti di
quanto vengono imputati, e di più che sono vessati ingiustamente; tuttavolta, se scrupolo nessuno ne restasse, al mio ritorno a
Roma si vedrà tutto diligentemente. Intanto, poiche i processi son fatti, e che la verità non può più perire, vi sospendo la cognizion di questa causa; e vi dico che li
liberiate per ora da ogni molessia, per modo
che possino andare a fare i fatti loro. E bene
valete. Di Gradoli, alli xv. di Agosto MDL.

### 245 Al Maratino Auditore dello Stato.

OGNI di m'è rotta la testa della causa di Brancazio contra Lombardozzo, e di Jeronimo di Pier Francesco contra Messer Placido; nell'una, e nell'altra della quale sono informato che la ragione si mostra evidentemente. Non mancate di terminar quanto prima, e di modo che non ne senta più fassidio. E bene valete.

Di Gradoli, addi detto.

١..

### 246 Alla Signora Giulia Sfondrata.

AL dolor, ch' io aveva della già udita morte del Reverendiss. Monsignor nostro (a). è sopraggiunta la lettera di Vostra Signoria. che rinfrescandomi il mio, e rappresentandomi il vostro, m' ha fuor di modo ripieno d'afflizione, e di compassione. E, perchè per molte giuste cagioni ella può facilmente considerare, ch' io ho fatto questa perdita comune con lei, e che a par di lei me ne debbo dolere, non ne deve attender da me altro conforto. E quanto al continuar d'amare la Signoria Vostra,, e li figliuoli di Sua Signoria Reverendissima, e gli altri suoi tutti; possono securamente sperar da me tutto quel che possono le facultà, l'autorità. e l'amor d'uno che fosse quel servitore, ed amico, e fratello di Sua Signoria Reverendissima che 'l mondo sa ch' io son stato. E, pregando Iddio che la consoli, me l'offero, e raccomando sempre.

Di Gradoli, alli xv. di Agosto MDL.

247 Al

<sup>(</sup>a) Il Cardinale Francesco Sfondrato morì d'anni 56. nel di 31. Luglio 1550, Prima di abbracciare lo stato ecclesiastico ebbe moglie, e di lei due figliuoli, Paolo, e Niccolò; e questi salì di grado in grado nella Corte di Roma sino ad esser Papa col nome di Gregorio XIV.

# 247 Al Signor Baldassar Rangone.

Con molto dispiacere ho inteso la morte dell'Illustre Signora Madre di V. Signoria, sì per essere mancata una Signora degna di vita, e da me molto osservata, sì per l'afsizione, e per il danno, che arà Vostra Signoria d'una tal perdita. Pure tutti avemo a morire; e alla prudenza, e costanza d'un Signor vostro pari s'appartiene di recarselo in pazienza; ed io condolendomene seco, l'essorto a consolarsene, e sopplir con la propria diligenza ai suoi bisogni; e la prego, che considi in me di tutto ch'io posso a fatissazione, e benefizio suo. E, senz'altro dirle, me l'ossero, e raccomando.

Di Gradoli, alli xv. d' Agosto MDL.

### 248 A Messer Curzio Frangipane.

Non ho molto che dirvi, se non che resto satisfattissimo della diligenza usata nel ricevere di Nostro Signore, della quale sono stato appieno informato, spezialmente dal CARO. E perchè mi dice da parte vostra con quanta prontezza s'è mostro il Reverendissimo di Ferrara in accomodarne di tutti i suoi arnesi; io desidero, sinchè io medesimo ne lo ringrazi, che voi da mia parte li sacciate sede del molto obbligo, ch' io ne tengo con Sua Signoria Reverendissima, ed Il-

lustrissima; e la facciate certa, che le dimostrazioni, e gli effetti, ch' ella mi fa, mi sono noti, ed accetti sopra modo, e che io resto desideroso di rendernele il cambio.

Per la morte di Monsignor Blosio è vacato a Monteruosolo l'emolumento delle poste, e certo terreno, ch' io li concessi. Vorrei, che quanto prima ordinaste che s' intrasse in possessione dell' uno, e dell'altro, senza aspettare che i suoi vi facciano altra novità; perchè disegno disporne da qui innanzi a mio beneplacito. Mandatemi per la prima occasione tre, o quartro guanti grossi d'assori. E, per questo non occorrendo altro, state sano. Di Gradoli, il di sopraddetto.

249

#### Al Sala.

VI si manda inclusa la presente supplicazione di certe Moniche, ed aspetto quando mi diciate quel che si può sare della remission, che domandano: che, non si pregiudicando molto, desidero di compiacerle. E bene valete. Il di detto.

### 250 Al Cardinal Sermoneta.

Con molto piacere ho inteso l'acquisto fatto da Vostra Signoria Reverendissima del nipotino; del quale mi rallegro con lei, col Signor suo fratello, e con la Signora Caterina, quant'io posso, per l'allegrezza che n'han-

n' hanno essi, e me ne congratulo per quella che ne sento io: che ne so il medessino conto, che se Madama avesse partorito un figliuolo del D. Ottavio; e prego Dio, che ne dia a Vostra Signoria Reverendissima quella consentezza, ch' ella medesima desidera. Mi rallegro accora del prospero successo delle sue cose in Francia; ed esortandola a non perdere l'occasione di valersi dei savori, che se le dimostrano di la, le replico quel, che per altra l'ho detto, che solleciti di presentassi, quanto più presto può, a Sua Maestà Cristianissima. E, senz'altro dirle, umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli, il di sopraddetto.

# 191 Al Vescovo dell' Aquila.

PER risposta di quanto Vostra Signoria mi domanda del giudice da surrogarsi in loco del Reverendissimo Ssondrato, buona memoria, dico che mi confermo con l'oppenion sua. E Monsignor Reverendissimo de' Medici, così per l'integrità sua, come per la considenza che avemo in lui, mi pare molto a proposito. Imperò Vostra Signora sarà ogn' opera di sarla cadere in Sua Signoria Reverendissima. Ed alla vostra (a) m'ossero, e raccomando. Di Gradoli, a'xvi. detto.

252 Al

<sup>(</sup> a ) Cioè Signoria.

### 252 Al Capitolo, e Canonici di San Pietro.

AVANTI ch' io partissi di Roma, lassai ordine al Reverendissimo Masseo che pigliasse cura in mia vece delle cose vostre; e di poi ho scritto a Sua Signoria Reverendissima il medesimo di qua, sicchè pensavo aver già provvisto a questa parte. E mi meraviglio che nelle occorrenze della Chiesa non si sia ricorso al detto Reverendissimo, il quale essendo pratico, ed amorevole degli affari del vostro Capitolo, non può esser più a proposito che si sia; e, per amor mio, son certo che non mancherà di durarvi ogni fatica. Imperò, senza pensare ad altra provvisione, sate capo con Sua Signoria Reverendissima di tutto che vi bisogna. Il di detto.

### 253 Al Cardinal Savello (2).

DEL negozio della pensione di Vostra Signoria Reverendissima io non dubito che alla Corte di Sua Maestà non sia stato fatto dai miei quell' offizio, e con quella caldezza ch' io ho commesso. Con tutto ciò sino a ora

non

<sup>(</sup> a ) Jacopo Savello , Romano , di nobiliffima famiglia , creato Cardinale da Paolo III. il di 12. Decembre 1539.

non n'ho avviso alcuno; che molto me ne meraviglio, e non resterò di replicarne. A Roma ho scritto al Reverendissimo Masseo che sia contento d'esserne con Crescenzio, poichè già Nostro Signore s'era contentato del regresso di S. Angelo: e che sra l'uno, e l'altro si solleciti la spedizion del restante. E Vostra Signoria Reverendissima sia certa, che da me non si mancherà di sare ogni opera che sia servita.

Desidero aver notizia particolare del suo ben' essere; e l'avviso del mio, perchè so che le sarà caro. Intendo da Roma che Nostro Signore si risolve d'uscire alla campagna alla volta di Viterbo, e di Bagnaja. Vedrò potendo di tirar Sua Santità sino al nostro Stato per onorar le nostre capanne di suora della sua presenzia, come s'è degnato d'onorare le nostre case di Roma. Però fra pochi giorni m' invierò verso quella parte. Intanto Vostra Signoria Reverendissima mi comandi quel ch' io posso a suo servigio, e umilmente le bacso le mani.

Di Gradoli, a'xvi. d'Agosto MDL.

# 254 Al Cardinal Maffee.

RESTANDO ragguaghato dal CARO di quanto è parso a Vostra Signoria Reverendissima di farmi intendere, non accade altro. Della cosa di Morreale procurato da Messer Mario, Vostra Signoria Reverendissima fara Vol. I. la fpedizione affoluto, perchè mi contento, che si concluda. Il Reverendissimo Savello mi manda ricordando, che raccomandi a Vossira Signoria Reverendissima, e a Monsignor Crescenzi la spedizione della sua pensione. Ella sa che, quanto al regresso procurato in persona del Reverendissimo S. Angelo, Sua Santità se n'è contentata; resta che si spedisca il restante per la constituzion di detta pensione. Io lo raccomando ad uno, e all'altro delle Signorie Vostre Reverendissime, e le prego che ne piglino impresa, non si potendo mancare al Cardinal Savello di tutto, che noi possiamo. E non occorrendo altro per questa, le bacio umilmente le mani.

Addi sopraddetto.

# 255 Al Vicelegato della Marca.

Da Messer Niccolò Spinelli, Commissario per i grani da condursi a Parma, sono avvisato, quanto prontamente Vostra Signoria s'è mostra a benefizio di questo negozio; e non ho voluto mancare di ringraziarnela, e di consessar l'obbligo che ne le tengo: perchè sebbene la commession viene da Nostro Signore per interesse, che ha la Sede Appostolica in quella città, torna però a particolar benefizio di noi altri. E però di qui innanzi è ben che sappia, che, oltre al debito dell'ossizio, sa cosa gratissima ancora a noi. E la prego sia contenta a continuare

di facilitar quest' impresa, così per la compera, come per ogni altro accidente, che vi potesse avvenire; ed a rincontro si vaglia di me, e di tutto quel che posso in servizio suo. Di Gradoli, alli xvi. di Agosto MDL.

# 256 A Messer Paolo da Tarano.

PENSO che Vostra Signoria arà visto la commessione che Nostro Signore ha data a Messer Niccolò Spinelli di condur grani 2 Parma. E con tutto che l'impresa sia di Sua Santità, per l'interesse che la Sede Appostolica ha in quella Città, e che sia certissimo che Vostra Signoria per suo offizio ordinario non sia per mancare di favorire, e facilitare la compera, e la tratta de'-detti grani, secondo l'ordine di Sua Beatitudine; tuttavolta m'è parso ricordarle che ci corre particolarmente l'interesse di Casa nostra, e pregarla che, ancora per amor mio, sia contenta di mostrarsi in ciò savorevole, ed accurata secondo il bisogno, e la richiesta che le farà fatta dal detto Messer Niccolò; che, oltre al servizio che ne farà a Nostro Signore, ed alla Sede Appostolica, ne farà benefizio a noi, del quale le faremo sempre obbligati. E con questo me l'offero di continuo. Addì sopraddetto.

S. 2

#### Al Datario.

. Ho più volte raccomandata a Vostra Signoria l'espedizione Ascolana di Gio. Batista Arrivabene, mio servitore, e ora di nuovo la prego a volerla pigliare in protezione, preponendola a quella di qualunque suo Avverfario; come mi par ragionevole, ed egli spezialmente spera dalla servitù, che tiene con Voltra Signoria: e tanto più quanto ch' io fo, che lo può fare senza suo carico per la commessione, che Messer Lodovico Camerieto di Nostro Signore mi scrive, che ne lefarà dare per parte di Sua Santità. Di gra-212 Vostra Signoria sia contenta di tor questa briga una volta a se, ed a me; perchè, finche non si termina, io non posso mancare d'ogni sorte d'offizio per l'Arrivabene. E desidero d'averne spezialmente obbligo con Vostra Signoria, alla quale m' offero, e raccomando.

Di Gradoli, alli xvi, d'Agosto MDL.

# 258 Al Signore Vincenzo.

I L vino mandato da Vostra Signoria mi diede tal saggio di sè a Santa Fiora, che non è bisognato quest'alero per chiarirmi, che sia un uom dabbene. Faremo buona ciera con esso, e, secondoche poi occorrera, piglierò sicurtà di valermene così liberamente,

come me l'offerisce; e come io desidero, che Voftra Signoria faccia delle cose mie, le quali le sono offerte un' altra volta per sempre. Desidero ch' ella mi faccia dare qualche nuova dello stare, o dell' andar suo, e del suo ben'essere per l'affezion, che le porto, e d'ogni suo disegno, dove pensi ch'io possa far qualche opera per lei. Intendo che Nostro Signore verrà, subito che rinfresca, alla volta di Viterbo, e di Bagnaja; e però fra pochi giorni m'appresserò verso quella parte, e con tutta la forza della mia ambizione cercherò condurre Sua Santità alle nostre capanne di fuori per nobilitarle della sua presenzia, come s'è degnata di nobilitarne le nostre case di Roma. Intanto Vostra Signoria mi comandi, e tengami per suo, come sono. Addì detto.

259 Al Cardinal Armignacco (2).

M r rallegro con Vostra Signoria Reverendissima del fine della lunghezza, e de' disagi del suo cammino, e del principio del suo onorato riposo; poichè dalla Maestà del Re, e da tutta la Corte è stata ben vista, e che, S 2 secon-

<sup>(</sup>a) Giorgio d'Armignac, Francese, fatto Cardinale da Paolo III. nel 1544. Fu Ambasciatore del Refrancesco I. alla Repubblica di Venezia, e poi a Paolo III. Protesse molto se settere, e i setterati.

secondo il merito delle vertù, e dell'azioni fue, si può con piena sua satisfazione ritirare a quel tanto desiderato ozio con degnitade le a goder, come disegna, la dolcezza de' luochi suoi ; ancorache sia certissimo, che a personaggio di tanta sperienza, e di tanto affare di quanto è Vostra Signoria Reverendissima, non sarà lungo tempo concesso di ripolarh. La ringrazio poi quanto più posso, che tralle grandezze, e giocondità sue non folamente si sia ricordato di me, ma che m' abbi ancora ridotto a memoria del Re Cristianistimo, e di quelli altri Principi, e Principesse ch' ella dice. Cosa che m' è stata di fommo contento, e m' ha grandemente rinfrescato il desiderio di veder quella Corte, come alla fua partita le dissi, che era mio animo; e lo metterei di corto in esecuzione, se non che sono tanto obbligato a i molti favori, che a Nostro Signore è piaciuto di farmi, che non ardisco, e non debbo allontanarmi dalla Santità Sua, se non con intera fua satisfazione, pure se la mia venuta si differisce, non si toglie però via. In eucho mezzo desidero che mi si presenti occasione di sar qualche servizio a Sua Maestà. per il quale venendo in conspetto suo merità d' esser riconosciuto da lei per quel vero fervitor, che le sono; e spero in Dio che mi verrà fatto. E in tanto ch' io studio di meritarlo, prego Vostra Signoria Reverendissima, che si degni di tenerla ben disposta

verso di me, e della mia Casa, sua devotissima; e di baciarle di nuovo umilmente le mani in mio nome, e così medesimamente alla Regina Cristianissima, ed all' Eccellentissima Madama Margherita, ed agli altri Signori della Corte: tenendomi spezialmente per servitor perpetuo di Vostra Signoria Reverendissima; e supplicarla che si degni comandarmi, e valersi di me, e di tutte le mie cose, come si conviene all'assezionata mia servitù verso lei. Alla quale umilmente bacio le mani.

Di Gradoli, alli xviii. d'Agosto MDL.

# 260 A Messer Giovanni Bianchetti.

Io non ho rifposto prima al Reverendissimo Armignac, nè a voi che m' inviaste la fua lettera, come quello che con gli amici da vero mi piglio un poco più di securtà . che con gli altri. Ora per non passare i termini, la risposta ch' io faccio a Sua Signoria Reverendissima sarà qui inclusa, e vi priego le diate ricapito. A voi non dico altro, se non che scusiate me di questa tardanza; che io scuso voi anzi vi lodo, e vi ringrazio delle ocrimonie intermesse nella mia partita. Io conosco e tengo voi per uomo sincero, e per amico affezionato; ed io son persona di poche cerimonie, ma desideroso di farvi ogni forte di comodo, e di piacere. Imperò, occorrendo che v'abbiate a valer di me, fatelo confidentemente; e da voi non desidero altre offizio per ora, se non che per ogni occasione mi tegnate ricordato, e raccomandato a Monsignor Reverendissimo; e li facciate sede della servità, ed affezion, ch' io li porto, e del desiderio ch' io tengo di farli servigio. E senz' altro dire, me vi offero per sempre. State sano. Addi detto.

# 261 Al Cardinal Maffeo.

MESSER Marc'Antonio Venturi mandato dal Duca Ottavio dirà a Vostra Signoria Reverendissima quanto porta da Parma, e quanto ha passato col Reverendissimo S. Croce, al quale m'è parso di mandarlo fino a ranto, che ritornava il corriero spacciato da Nostro Signore a Don Ferrante; e di più le mostrerà la Instruzion del Duca sopra i capi della quale s' ha da consultar maturamente. E, perchè non mi par di muoverne per ancora pratica notabile, Vostra Signoria Reverendissima mi dirà il parer suo sopra quanto il Duca discorre. E intanto come da sè, mi pare che, proponendo a Nostro Signore lo stato in che Parma si truova, e gli andamenti, che si tengono per averla, a ogni modo possa destramente domandar Sua Santità che fine hanno ad aver queste cose, e che rimedio può procurarsi il Duca Ottavio; atteso che, stando così, si vede manifestamente che si viene alla perdita d'essa. Intanto è necefnecessario, che Sua Santità spedisoa un comiriero a Sua Maestà per risentirsi di queste innovazioni di D. Ferrante, e per rinnovare la commessione al Pighino di negoziare la Instruzion prima, a che intendo che già Sua Santità era disposta. E tutto bisogna fare con molta celerità. Del resto mi rimetto alla prudenza di Vostra Signoria Reverendissima, e umilmente le bacio le mani. Da Farnesse (a), alli xix. d'Agosto MDL.

### 262 A Monsignor d' Imola.

PER la risposta di D. Ferrante, la quale mi pare assai ben chiara, vedrete a che cammino si va di non servare le capitolazioni; perchè l'allegare la carestia non è eccezione; che per essa si debba torre ai Parmigiani le ricolte lon proprie, e del proprio territorio: per modo, che dovemo esser chiari, che l'animo loro è di stringerci con la same, e con ogni sorte d'assedio, se verra lor satto. E perchè il tempo sa benesicio loro, sarete contento ricordare a Nostro Signore, che si degni spedir subito a Sua Maestà, con sarne quel risentimento, che a Sua Santità parrà ragionevole, ed insistere dall' un canto per

<sup>(</sup> a ) Castel Farnese è un borgo con un castelle nel Ducato di Castro.

l'offervazione di detta capitolazione, alla quale non si può replicare senza manisetta violenza. E dall'altro a sollecitare il Pighino
al negozio dell'Instruzione, e venirne alle
strette, pregando umilmente Sua Santità da
parte mia, che si degni innovargliene la
commessione per il medesimo corriero: e di
più scrivergliene una lettera in credenza di
questo particolarmente per maggior riputazione del negozio, e con quella celerità, che
si ricerca; rimettendomi del restante alla prudenza di Sua Beatitudine, e alla vostra amorevolezza. Senz'altro dirvi mi v'ossero, e
raccomando.

Di Farnese, alli xix. d'Agosto MDL.

### 263 Al Cardinal di Trani.

VENENDO finalmente il Cardinal Sant' Angelo a Gradoli, io feci quell' offizio feco; che mi parve conveniente per metterlo d'accordo con l'Illustrissimo Signor Francesco Orssino; il che io desidero a par di Vostra Signoria Reverendissima per i medesimi rispetti ch' ella dice, e per alcuni altri che muovono me particolarmente. In somma non n'ho potuto ritrar per ancora cosa ch' io voglia, parendoli di far spezialmente contro l'onor del Papa, selice memoria. Pur l'ho battuto assai, e non mi dispero assatto di persuadergliene in miglior disposizione. Intanto mi par necessario, poichè la lite è mossa,

lassarli un poco travagliare; perchè il tempo, e gli accidenti che vi posson nascere e'l fastidio della lite riduranno forse le cose a termine, che più facilmente si comporranno. Di questo Vostra Signoria Reverendissima può star sicura che io, con tutto che sia stato citato, non m' intrometterò nella lite altramente, se non facendo di quelli offizi, che mi parranno opportuni a quella concordia , e quella unione che desideriamo l' uno e l'altro di noi. E poiche Vostra Signoria Reverendissima viene a un medesimo cammino con me, spero che, procedendo, con buona occasione ci verrà satto quel che non s'è potuto fino a ora; non essendo la cosa tanto acerba, che a qualche tempo non si possa maturare. Degnisi dal suo canto d' andar facendo di quelle preparazioni, che le parranno necessarie a ciò; ed io non mancherò di fare il medesimo dal mio. Ed umilmente le bacio le mani. Il dì detto.

### 264 Al Vescovo di Perugia.

La grazia, che su satta al fratello del Capitan Marino, del Canonicato della Chiesa di Vostra Signoria su per mia intercessione, essendo esso de' nostri familiari, come può sapere; e mi si riserisce che su ammesso solenmemente dai Canonici alla spettativa del primo vacante. Ora che la vacanza è venuta, mi par che Vostra Signoria l'abbi. conserita ad un altro; e con tutto ciò con molta modestia ricorrendo da me per raccomandazione, mi ricerca che interceda appresso Vostra Signoria, o ch' ella si contenti che la grazia già ottenuta abbia loco, ovvero che non gli manchi del suo favore all' altra ptima vacanza. Cosa che mi par tanto ragionevole, ch' io non posso mancare di pregar Vostra Signoria, che sia contenta di fare o l'una, o l'altra di queste cose, che di ciascuna sentirò molto piacere. E a lei m'ossero sempre.

Di Farnese, alli xx. d'Agosto MDL.

### 265 Al Duca Orazio.

· AURELIA, donna già di Messer Gio. Batista Biasivoli da Castro, è venuta ad espormi una lunga sua cosa, concludendo, che ingiustamente l'è stato tolto, e venduto il suo dagli Auditori passati; e, secondochè ella dice, mi par che debba esser ascoltata, e spedita sommariamente, essendo donna, e vecchia. So che Vostra Eccellenza per l'ordinario non manca di giustizia a persona; tuttavolta in certi casi, come questo, che scandalezzano il mondo, ricordo a Vostra Eccellenza che sia contenta d'intendere attentamente, e commettere efficacemente, che si facci il dovere per quella via che ella giudicherà, che sia più spediente. E attenda a conservarsi .

Di Gradoli, alli xx. d'Agosto MDL. 266 Al

### 256 Al Signor Pietro di Siviedo.

ILLUSTRE Signore. Tornando alla Corte il presente latore, il quale sarà Pedro di Mondragon di Galizia, ospite del Duca Ottavio, e, come intendo, antico, e valente soldato di S. M. Cart.; e ricercandomi di lettera di raccomandazione a Vostra Signoria, non mi è parso di doverli mancare per li rispetti sopraddetti, e perchè m'è stato raccomandato ancora dal Duca medesimo. Egli ha ottenuto da Sua Maesta, e dal Principe di Spagna la prima lancia, che vaca nel Regno: e perchè non è mai vacata in tanto tempo, e non si trova modo d'aspettarla, vorrebbe che Vostra Signoria fosse contenta di supplicare al Signor Principe, che fosse servito di donarli qualche altra ricompensa che s'avesse ad aspettar manco, e goder più che una lancia immaginaria. Conosco che si truova molto bisognoso; e parendomi, che non si debba mancare ad un uomo dabbene, ho preso questo assunto di raccomandarlo a Vostra Signoria, come ho detto; e lo fo con tutta quella efficacia, ch'io posso. E a lei con tutto'l core m' offero, e raccomando. Il dì detto.

# 267 Al Vescovo d' Imola.

Con l'ultima vostra de'xx, ho la copia della lettera di D. Ferrante a Nostro Signore, e per prima avea vista quella della lettera che scrive al Capilupo. E quanto alli due capi che li sono domandati, veggo che non risolve se non l'ultimo, di lassar passare il grano a Guastalla. Il quale sebben da prima avevamo pensato, che sosse qualche cosa, intendo poi da Parma che non è niente; perchè ancora che non volesse, par che ci sia modo, che si condurrebbe ancora per Po senza sua licenzia. Pure, poiche da principio l' avemo proposta per cosa di momento, concedendola, abbiamola per tale. E della gabella importa poco, se già Nostro Signore non ne volesse esenzione, per mostrare che la condotta s' è fatta da Sua Santità. Quanto all'altro capo dell'innovazioni di là dal Taro, distimulando D. Ferrante la convenzione, ed allegando, per iscufa della ritenzion de' grani, il bisogno dei lochi di là , si vede che fugge l'incontro; ed è segno, che non vuole che la capitolazione sia osservata; perchè de' grani che sono propri de' Parmigiani non n' hanno a fare ne ritenzione. nè descrizione per le terre loro; e, facendolo, si fa contra la giustizia, e contra la capitolazione. E poichè in questa parte, che è quella che importa, il tutto non risolve; non è dubbio, che questa suspensione vuol che sia a danno nostro; e ogni occasione che se li presenterà, innoverà secondoche li pare: imperò dissi per l'altra che giudicava a proposito, che Nostro Signore ne facesse quel risentimento alla Corte, che pareva alla Santità Sua. E' ben vero che, essendosi poi condotti i grani di Fontanella senza refistenza loro, piglio qualche speranza che negli altri non sia per valersi della violenza a proibirli. Tuttavolta non credo che possa nuocere, a querelarsi del fatto alla Corte. per ovviare a quel che possono fare per l'avvenire. E parendo a Sua Santità che si debba fare, ricordo la diligenza di eseguirlo quanto prima; e di supplicar Sua Santità, che si commetta al Pighino la negoziazion dell' Instruzione, tanto più quanto si vede, che da loro si va differendo, che se ne ragioni ; perchè per l'ultime lettere s'intende, che già Monsignor Pighino avea parlato a Sua Maestà; e, non li parendo per la prima audienza di toccar questo capo di consenso della Maestà Sua, era restato di negoziarne intanto con Granuela; il quale l'ha di nuovo rimesso a Sua Maessà, e non ha voluto, che ne parli prima a lui. Non so quello che Monsignor Pighino se n'arà scritto, ma io fo coniettura che siamo allungati, e però ricordo che si venga alle strette. E, di tutto rimettendomene al prudentissimo giudizio di Sua Beatitudine, non ne dico altro, se non che me v' offero sempre.

Di Gradoli, alli xxi. d'Agosto MDL.

268

#### Al Vescovo di Pola.

Con tutti gli offici che io abbi fatto a benefizio del Signor Onorio, io non ho inteso mai di domandar cosa ingiusta, nè di necessitar Nostro Signore a farmene grazia. non parendo alla Santità Sua. E alla giustizia, e alla pietà sua me ne son rimesso sempre, con animo così in questo, come in ogni altra cosa, ch'io raccomanderò alla Santità Sua, di rimaner satissattissimo di tutto quello che a lei parrà conveniente di fare; o ch'io ottenga la grazia, o che non l'ottenga. Nè credo in questa aver usata tanta immodestia, che Sua Beatitudine se n'abbia avuto ad alterare; parendomi che sia solito a ciascuno di qualunque condizione di raccomandare, ed ajutare le cose sue. E io massimamente l'ho satto, parendomi di non poter lassare di mostrarmi ne'bisogni del Signor Onorio senza nota d'ingratitudine : poiche nelle mie cose s'è mostro così vivamente, e senz'alcuno risparmio, come voi sapete.

A Fiorenza egli ha un suo nipote, e il Signor Gio. Batista Savello; e può essere che da loro il Duca sia stato riscaldato, come voi dite in favor suo. Ma quando bene gli avessi scritto io a richiesta del Signor Onorio, non si fa questo ordinariamente per ognuno, non che a richiesta de' parenti? Io non ho mai dissidato, e non dissiderò mai di

Sua

Sua Santità, quando le grazie, che le domando, siano giuste; dell' ingiuste non mi curo che mi compiaccia, ed arò piacere che mi corregga. Ma fino a ora non veggo in che m' abbia errato; e l' animo mio non fu mai di stringere Sua Santità a far cosa contra sua voglia, ed ogni suo minimo cenno mi basta a farmi ritirare da qualunque mio desiderio. E però, poiche a Sua Santità è parso ch' io mi sia spinto troppo innanzi in questa cosa, mi resterò qui; ed arò per bene tutto quello, che dalla Santità Sua ne sarà deliberato.

De' Mantachi chi poteva antivedere, o proibire, che avessero a passar di qua, non ne sapendo nessun di noi cosa alcuna? Basta bene, che non hanno trovato quel riscontro, che arebbon voluto, e che qui s'è fatta subito diligenza, che marcino: non senza dolersi de' fatti loro, che abbino avuto ardir di venirvi, e protesto, che non vi capitino maipiù. Nè anco in questo mi par d'aver satto errore, e lasserò ch'ognun dica quanto li pare.

Ho sentito grandissimo dispiacere del peggioramento di Messer Lodovico; ma fin a tanto che non intendo, che sia spedito, mi giova di sperar bene. Intanto non li mancate di tutti quelli ajuti, e rimedi che pensate di poterli sare.

Da Messer Marc' Antonio (a) arete inte-

Vol. I. ſo ( a ) Marc'Antonio Venturi, Inviato del Duca Ot-

tavio al Papa.

so il resto di quanto desiderate delle cose di Parma, Aspetto al suo ritorno quel che arcte poi fatte della sua commessione. Io non so come vi pensiate di governare la cosa de' grani della Marca, i quali si saranno a quest' ora forse comprati tutti ; ed essi mostrano di poter far meglio di là. Non so perchè ci faccino pigliar di questi marroni; come ancora ci fan domandare con tanta instanza dal Papa il paffo di Guastalla: e poi dicono, che si possono far passare ancora contra voglia di D. Ferrante. Onde, concedendocelo. li pare che questo nonniente sia qualche gran cosa. Scriveteli che, avanti che ci saccino far le cose, le ruminino bene; e risolvete di costà quel che s'abbia a fare de'grani della Marca; avvertendovi che non ne deliberiate altro fino a tanto che 'l Duca non sia certo di poter aver quelli della Mirandola. e de circonvicini, come spera; e mi pare ancora, che in questo articolo non siano ben risoluti.

Con queste seranno lettere della Corte, per le quali vedrete, che le cose vanno pure in lungo. Rimandate subito il deciserato di queste, e dell'altre, che vi si mandarono da Farnese; e sollecitate, che si dia commessione al Pighino di negoziar l'Instruzione; e, se pare a Sua Santità, di risentirsi ancera di queste innovazioni, che intanto si fanno da D. Ferrante: poiche quanto al grano di là dal Taro, risponde così sospeso a

Nostro Signore, come avete veduto, che mi par segno di non volere offervare la capitolazione. Di Gradoli, il di sopraddetto.

Al ferrar di questa è compassa la lettera vostra de' xxi. alla quale rispondero per altra, volendo più tempo a considerarla, ed anco a scrivere. Ho intesa poi la morte di Messer Lodovico, che mi dispiace per se medesima, ma molto più per il dispiacere, che si piglia Nostro Signore. Vi si manda ancora lo spaccio d' Avignone, del quale consulterete con Monsignor Masseo quel che si ha da fare. Ed altro non occurrendo, son vostro. Il di sopraddetto.

269 Al Vescovo d' Aquino (2).

La lettera (b), che Vostra Signoria mi scrisse alli giorni passati, richiedea piuttosto T 2 ch'

<sup>(</sup> a ) Galeazzo Florimonte, da Soffa, eletto Vescovo di Aquino da Paolo III. nel 1543. Fu Segretario de' Brevi di Giulio III. Paolo IV. lo adoperò insieme con Paolo Sadoleto, Vescovo di Carpentràs, per la riforma della Chiesa. Fu persona d'insigne probità, saviezza, e dottrina, amicissimo del Casa, il quale, sotto il nome di Galarso lo introduce a parlare nel suo Trattato de'costumi, intitolato il Galarso.

<sup>(</sup>b) Nel 4. libro della Nuova Scelsa di Lettere, fatta da Bernardino Pino ve n' ha molte di Monfignor Florimonte: e fra quelle una data in Roma nel 1550. cui manca il titolo; e che per lo cose contenute par quella di cui parla il Card. Farngse.

ch' io la studiassi, e procurassi metterla in esecuzione, che io le facessi altra risposta. E però supplii con un capitolo al Reverendissimo Masseo (a), il quale doverà esser entrato mallevador per me, ch' io metterei in atto i precetti di Vostra Signoria, il più che dalla umana fragilità mi fusse concesso : e così le affermo con questa, passando circa questo capo di farle altra risposta. Ma poichè è sopraggiunta l' elezion sua al Secretariato di Nostro Signore, piglierò argomento di scriverle da questo; e celebrando prima il giudizio di Sua Santità nella provvisione di questo offizio, poichè, avendovi posto Vostra Signoria, e Messer Romolo, egregiamente ha provvisto al loco; mi rallegro da me medesimo ch' abbi esaltati due miei cariffimi amici; e mi congratulo particolarmente con Vostra Signoria così per l'onore, e per l'utile, che le ne risulta, come per quello ch' ella n' ha a sperare per l'avvenire. E desiderando che sia con intera sua satisfazione. come so che sarà con molta laude di Sua Santità, senza più dirle di nuovo me ne rallegro, e me l'offero sempre.

Di Gradoli, il dì sopraddetto,

- 270 A

<sup>( &</sup>amp; ) Vedi la lett. 181, di questo Volume.

M'è stato infinitamente grato, che Nostro Signore si sia da sè medesimo ricordato dell'. offizio ch' avea già fatto per voi, senza aspettar ch' io facessi questo che ho fatto, poichè è venuta l'occasione della vacanza del loco; il quale mi è stato tanto più caro che non sia stato a tempo, quanto più mi sa certo che Sua Santità abbi avuto per se stesfa in questo caso considerazione così a i meriti vostri, come al desiderio mio. E quanto alla parte che tocca a me, vi piaccia che da voi medesimo ne sia baciato il piede di Sua Beatitudine da mia parte; ed io me ne congratulo con voi con tutto il core, sperando, che questo sia grado da poter conseguire de' maggiori facilmente. Quanto all' animo vostro verso di me, non voglio entrare in altro: basta che io ne son chiarissimo per corrispondenza del mio verso di voi se n' attendo con grandissimo desiderio quel favore, che dai vostri studi mi si promette a perpetuità del nome del Papa, santa memoria, e della Casa mia. E desiderando che questo onor vi sia d' eterna laude, come spero, resto, come sarò sempre vostro, e mi vi raccomando. Il di detto.

271 Al

#### Al Cardinal S. Fiora. 27 I

BISOGNANDO danari per seguir l'opera della sepoltura di Paolo, santa memoria. il Reverendissimo Masseo ricerca la sottoscrizione dell' incluse mandato. Vostra Signoria Reverendissima sia contenta mettervi la sua mano, e mandarlo quanto prima per poterlo far medesimamente sottoscrivere al Cardinal Sant' Angelo. E umilmente le bacio le mani. Di Gradoli, addì sopraddetto.

Al Sala.

### 272

Ho la vostra de'xviii. E quanto alla commessione che avete mandata, poichè la vostra venuta sarà di corto, s'intratterrà di segnarla. Per questa vi si dice, poiche è rinfrescato, che sollecitiate la vostra partita prima che n'avete disegnato, perchè mi troviate ancora di quà dove avete a venire a dilungo senza fermarvi a Vetralla; perchè . avanti che mi parta, è necessario che si terminino alcune cose necessarie da quelta parte; ed è di bisogno, che voi vi siate. Imperò venite quanto prima, e state sano.

Di Gradoli, alli xxi. detto.

### 273 Al Cardinal Santa Croce.

I Medici si risolvono che l'aria d'Agobbio sia troppo cruda per Vostra Signoria Reverendissima; e però mi muovo a dirle che. avendo Nostro Signore deliberato ch' ella fi riduca a Roma, come arà inteso, mi pare che quanto prima si debba levar di là, e venire a Ronciglione, o a Caprarola (a) dove meglio le tornerà; che s'avvicinerà più a Roma, ed arà l'aria più proporzionata alla sua indisposizione; nè per questo mancherà di quelle comodità, che le faranno bisogno; potendosi eleggere quella stanza, e quel servizio ch' ella medesima vorrà. Io fra pochi giorni mi ridurrò di là intorno, o a Vetralla, o in qualcun altro loco di quelli , che non serviranno a Vostra Signoria; e mi sarà caro di poter consetir seco alcuna volta delle nostre occorrenze. Sicchè per ogni conto mi par bene ch'ella si risolva di farlo. E, bisognando che perciò facci provvisione alcuna, si degni di farmelo intendere . E umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli, alli xxi. d'Agosto MDL.

T 4

273 Al

<sup>(</sup> a ) Casa di piacere nella Contea di Ranciglione, fatta fabbricare dal Cardinale Farnese con molta magnificenza.

#### Al Duca Orazio.

IL Signor Braccio Baglione desidera di poter comprare nello Stato sino a cento some di grano, e cinquanta d'orzo, ed aver licenza di cavarlo per uso suo. Vostra Eccellenza sa che non li potiamo mancare, ed io per me desidero grandemente che sia compiaciuto. Però mi farà sommo piacere a sarlo, e mandarmene qui la patente spedita, che gliene manderò secondo che gli ho promesso. E a Vostra Signoria mi raccomando.

Il dì detto.

#### Al Duca Ottavio.

MENTRE sto aspettando il ritorno; di Messer M. Antonio da Roma, per il quale ella saprà tutto quello che si sarà passato con Sua Santità, e quel che sia giudizio di noi altri circa i capi della sua Instruzione; mi pare di dire a Vostra Eccellenza che 'l punto più importante di tutti è, che intanto sia fecura della sua persona, e della Città, perchè senza dubbio si porta gran pericolo. Imperò fon d'oppenione, che non si guardi spesa alcuna per questo effetto, e son d'oppenione che fino a cc. Fanti si dovessero sare a ogni modo per assicurarsi di dentro, e suori, e per ogni accidente che potesse nascere; ed in questo non s' ha da risparmiare il Depolipolito, perchè per queste occorrenze s' è satto. E in questo stato non s' ha da star lungamente, perchè in qualche modo ci avemo a risolvere così della spesa, come del pericolo in che stiamo. Intanto è bene a giuocat securo.

Per l'ultime dalla Corte non si ritrae altro, se non che l'Pighino avea parlato a Sua Maestà, ma non del nostro particolare; e, per quanto si può conjetturare, saremo tirati pur in lungo. Tuttavolta Nostro Signore promette dar di nuovo commessione al Pighino, che venga alle strette. Del resto mi rimetto alla venuta di M. Antonio, ed altro non accade.

Per diversi, che scrivono, si riscontra che Sua Maesta è molto male assetta, e Giuliano ne scrive queste parole. Sua Maesta, per quel che si vede, va di continuo perdendo di sanità, e si conosce, che si consuma a poco a poco; e da parecchi giorni in qua il stusso del sangue per le moroide le dà grandissima molestia, ed ora s'è intrattenuto a Monaco due giorni solo per questo. Onde ci sono molti che disono, che la vita sua sarà brevissima. Monsignor di Granuela ancora lui cammina per la medesima strada; e ragionevolmente ci sarà poca differenza dall' uno all'altro.

Di Gradoli, alli xxii. di Agosto MDL.

### 275 A Messer Jacomo Ermolao.

INTENDO che sete per disporre d'alcuni vostri benesici in altre persone. Quando questo
sia, mi farete piacere di quell' uno, del
quale v'ha parlato Messer Tommaso del Giglio, accomodar l'amico proposto da lui. Mi
si dice, che ne sarete bene assecurato, e n'
arete miglior condizione che con gli altri.
E poiche questa mia satisfazione torna a vostro vantaggio, ve ne ricerco più considentemente. E con tutto ciò ve n'arò obbligo.
State sano.

Di Gradoli, a' xxii. del sopraddetto.

# 276 Alli Priori, e Comunità di Caprarola.

Inteso da Vespasiano il vostro desiderio, avemo risposto a lui quanto n'occorre. Basta che siamo desiderosi di fare ogni comodo alla Comunità vostra. E quando sarà tempo, che aremo messo in chiaro le cose, ci sforzeremo che siate consolati. E bene valete. Il di detto.

#### 277 Al Duca Orazio.

E' GIA' un anno, che Martino di Paolo, abitante a Valentano, mi dono una cagna, la quale gli lassai che tenesse a mia istanza. Intendo che Batista di Messer Ricardo glie

n' ha fatto torre, 'ed è in man sua. Vostra Eccellenza mi sarà cosa grata a ordinarli che la renda a esso Martino, perchè disegno di valermene. Ed attenda a conservarsi.

Il'dì detto.

### 278 A Batista di Messer Ricardo.

Nostro carissimo ec. La cagna, che avete di Martino di Paolo è molti mesi, che è stata destinata a me, e che la tiene ad istanza mia. Imperò rendetegliene, perchè gli ho ordinato che me la conduca. Non mancate, e state sano. Addì detto.

# 279 Al Vicario di Monte Fiascone (a).

UN P. . . Pietro da San Lorenzo non li bastando d'usustruturs la moglie di Marchion Guadagnino da Marta, si tiene ancora la proprietà, e non la restituisce al marito. Quanto sia ben satto, e di buono esempio nella vostra diocesi, me ne rimetto a voi. E vi prego che, così per onore di questo poveruomo, come per vostro officio, siate contento di provvederci, e sar o che veramente ritor-

<sup>(</sup> a ) Il Cardinal Farnese è stato Amministratore del Vescovato di Montehasoene, e Corneto, secondo l'uso di que' tempi.

ritorni col suo marito, o almeno sia messa in un monasterio, o in qualche altro loco onorevole per liberarlo dall'opprobrio, e dall'affanno che ne sente. E mi v'ossero sempre. Di Gradoli, addì detto.

### 280 Al Cavalier Ugolino.

I L vostro Trebbiano su bonissimo, e fra questo, e le palle, e le racchette che ne avete mandate, questi buon compagni si lodano molto de' fatti vostri, e si sa spesso commemorazion di voi. Io mi tengo satisfattissimo di quanto avete passato con Sua Eccellenza, e circa questo non accade altra risposta. Non mancate per ogni occasione tenermi raccomandato all' Eccellenza Sua, e della Signora Duchessa. E voi state sano, e attendete alla spedizione delle cose vostre; perchè ormai essendo rinfrescato, s' avvicina il tempo che vi lassate rivedere.

Di Gradoli, il dì detto.

# 281 Al Signor Antonio da Matelica (2)

M r piace, che abbiate ricuperata la fanità, e che, per riavervi, vi ritiriate ai lochi

<sup>(</sup> s ) Antonio Otone, familiare del Card. Farnese . Il Caro gl' indirizza la lett. 47. del Vol. II.

chi vostri, ed anco che, per dare assetto alle vostre cose, vi ci fermiate quanto vi torna bene. Ma non mi piace già che vi alienate in tutto da me, amandovi come io fo, e non mi parendo avervi data occasione di mala satisfazione. Imperò quanto alla licenza che domandate, io desidero che ci pensiate su meglio. E quando pur siate pur rifoluto, non volendo credere, che vi siate mosso a caso, crederò che 'l facciate, perchè vi metta più conto a lassarmi. E quando ciò sia, non mi posso se non contentare del ben vostro, quando ben ve ne risulti; quando no, mi dorrò che vi siate ingannato, come mi dolgo ora di restar senza voi, perchè con' effetto vi porto affezione. Pure ognuno è libero di sè. E se così sete deliberato, desidero che abbiate fatto buona elezione, o almeno incontriate in buona fortuna. Ma qualunque ella si sia, la mia, così bassa com'è, non vi mancherà mai. State sano.

Di Gradoli, addi detto.

# 282 A Messer Curzio Frangipane.

La Signora Marchesa di Massa insiste per il pagamento delle pensioni, che pretende che le abbia a pagare: e, perchè voi sete informato di questo negozio, ho rimesso Sua Signoria a voi. Andrete a trovarla, e pensate come si possa satissare alla domanda sua, ed all'indennità nostra, e rescrivete quel che segue.

fegue. Ho più vostre alle quali non accade molta risposta, contenendo, la più parte, avvisi. Mi duol grandemente la morte di Mesfer Lodovico, perchè mi pareva amorevol persona, e cortese, ma più perchè era sì grato a Nostro Signore. Di Ridolfo Dotti, essendo un tristo, ed un vano com'è, non avemo a tener conto. Di Messer Franco non so che mi dire. Per sar la nostra provvision di Casa mandai Messer Tizio a Montalto: il quale mi riportò ch' era impossibile ch' io fussi accomodato della somma, che bisogna per l'uso di casa, stando che i grani sussero venduti agli altri. imperò che era necessario o che si sospendessero l'altre vendite, o che non potessi comprar io. E a me par ragionevole che siamo prima accomodati noi altri, che i forestieri. Provvisto che sia per noi. non ho da far altro che lassar le cose in quel termine che sono; e faccia il Duca, e la Comunità quel che son tenuti di fare. E per questa non accade altro. State sano.

Di Gradoli, il xxiii. dì del detto mese.

# 283 Al Legato di Perugia.

EVANGELISTA di Ser Felice da Scesi ha fervitù antica con la Casa nostra, cominciata infin da suo padre; e per questo non li posso mancare di raccomandazione appresso Vostra Signoria Reverendissima, dalla quale desidera un qualche officio nella sua provincia

da potersi trattenere, e spezialmente il Bargellato di Cascia, o quello di Città di Castello: e quando di nessuno di questi si potesse accomodare, almeno di qualcun altro, che fosse di qualche momento, e più presto che può . Io prego Vostra Signoria Reverenrendissima che si degni per amor mio farli grazia di qualche cosa; che certo mi sarà gratissimo. E umilmente le bacio le mani.

Di Gradoli, addi detto.

#### Al Signor Balduino. 284

Vostra Signoria Illustriss. può sapere la lunga, ed onorata servità che tiene il Signor Giovann' Alfonso con tutta la Casa nostra, ed anco quali sieno i meriti suoi. Questo voglio che mi basti a mostrarle, quanto io desidero d'impetrarli il suo savore in quel che sarà ricerco da lui. Del resto sapendo quanto è gran servitore ancera di Vostra Signoria Illustrissima, e rimettendomi del suo bisogno a quel che li sarà esposto da lui, a Vostra Signoria Illustrissima lo raccomando. E a lei m' offero sempre.

Di Gradoli, addi detto.

#### 285 A Monfignor Sauli (2).

Monsignor Prospero mi presento la lettera di Vostra Signoria, la quale insieme con la sua venuta mi su gratissima, e con molta mia satissazione avemo passati i gran discorsi. Quanto alla parte che Vostra Signoria dice, che tocca la promessa ch' io le ho fatta, per ogni rispetto può star secura ch'io non son per mancare; e Dio mi dia grazia che l'autorità mia possa tanto, quanto sarò fervente a far l'officio che aspetta da me. I suoi ricordi mi sono a mente, e ne so quella stima che debbo. Ho gran voglia di trovarmi con lei, e dubito di non potermela cavare di presente, come avea disegnato di fare. Bisogna aver pazienza, ed accomodarsi alle cose che corrono: a qualche tempo ci vedremo, e ci goderemo con più fatissazione, e, spero, con miglior fortuna. In tanto Vostra Signoria attenda a consolar Messer Luigi nostro della perdita fatta, e non manchi di provvederlo di gente fresca, poiche non si può trovare condottiero più degno di lui. Questo paese non mette se non cerve.

per

<sup>(</sup> a ). Girolamo Sauli, Genovese, nel 1540. promosso all'Arcivescovado di Bari; di dove poi su trasferito a quello di Genova.

per quanto io veggo fino a ora; e la madre Doralice fu mostro, e non cosa ordinaria di questo clima; pure se mi si presentera cosa al proposito, mi ricordero di lui. E a Vostra Signoria mi raccomando sempre.

Di Gradoli, il dì fopraddetto.

#### 286 At Duca di Savoja (2).

ALLA buona inclinazion mia verso il Sienor Conte di Masino, e'l Signor Jeronimo suo Fratello, aggiungendovisi la raccomandazione di Vostra Eccellenza, la quale ha loco in me di precetto, mi son contentato che 'l titolo dell' Abbazia dell' Abbondanza venghi nel detto Signor Jeronimo, con assai manco di pensione che non mi si offerisce da altri. Imperò, quando si contenti d'esser preferito a tutti gli altri, e di più del vantaggio che se li sa, l'Abbazia sarà sua. E desidero che conoschi, che vien gratificato per rispetto di Vostra Eccellenza, la quale mi può comandare di maggior cola. E offerendomele in tutto, ch' io possa a suo servigio, le bacio le mani.

Di Gradoli, alli xxiii. Agosto sopraddetto.

Vol. I.

V

287 *A*L

<sup>(</sup> a ) Carlo III. nominato il Buono .

#### 287 Al Cardinal Maffeo.

Ho detto a questi, che son venuti a negoziar per l' Abbazia dell' Abbondanza, che io mi contento che'l titolo sia del Signor Abate di Masino, e che sia preserito a tutti gli altri ancora col disvantaggio della pensione, trovandone più da altri, come Vostra Signoria Reverendissima sa. Ma per convevir della pensione, che vi s' ha da imporre, l' ho rimesso a Vostra Signoria; e a lei dico che mi pare che non si debba fare per manco di 400. Scudi: e così desidero che si concluda per li disegni che ci ho io fatti su, che con manco non si possono adempire. Vostra Signoria Reverendissima la governi ora con quella destrezza, che le pare; perchè se ne deveno tenere con tutto ciò beneficati. Nè per questo occorrendo altro, le bacio le mani .

Di Gradoli, alli xxiii. detto.

### 288 ' Al Cardinal de' Medici (2).

PER ogni rispetto, e particolarmente per raccomandazione di Vostra Signoria Reverendissima

<sup>(</sup> a ) Gio. Angelo de' Medici , Milanefe , creatura di Paolo III. , poi Papa col nome di Pio IV.

dissima io mi contento, che Monsignor di Masino sia accomodato del titolo dell' Abbazia dell' Abbondanza, preserendolo ad ogn'altro, e vantaggiandolo nella pensione ancora di quel che mi viene offerto da altri. E quanto alla convenzione, avendone scritto al Reverendissimo Masseo, a Sua Signoria Reverendissima me ne rapporto. Ed a lei umilmente bacio le mani.

Di Gradoli, il dì detto.

# 289 Al Conte di Masino.

Io mi contento, che Vostra Signoria Illustrissima sia compiaciuta del titolo dell' Abbazia dell' Abbondanza in persona di Monsignor suo fratello; e che sia preserito a tutti gli altri, e di più che ne paghi manco pensione, che non ne viene offerta da quelli, che la domandano. Ma la prego bene, che se ne tenghi ben servita da me, e che si contenti della pensione, che è ragionevole, e che son certo che può sopportare. E con questa condizione ho scritto a Roma, che le sia concesso; di che penso pure che Vostra Signoria si debba tener satisfatta, poiche sa con effetto, che in questo le so servigio. E così sarò in tutto che m'occorre. E me l'offero, e raccomando sempre.

Il dì detto.

290 A

# 290 A Messer Carlo Malopera Agente del Duca di Savoja.

Daz gentiluomo, che è venuto per il negozio dell' Abbazia dell' Abbondanza, inzenderete che io mi fon contentato che il titolo di detta Abbazia venghi in chi Sua Eccellenza defidera, con pospor gli altri che me ne ricercano; con manco pensione che da loro non mi si offerisce, purchè se ne contentino. E tutto so volentieri, spezialmente per far servigio all' Eccellentissimo Signor Duca. Al quale sarete contento, mandando l'inclusa risposta, raccomandarmi in sua buona grazia. E son tutto vostro. Il di detto.

# 291 Alla Comunità di Bolsiena.

Per parte di Berardino di Brancazio da Bolseno mi si espone nel modo che vedrete per la supplicazione inclusa. Quando il caso sia così, mi par degno di compassione, e della rimession che domanda. E mi contento, che glie ne sacciate grazia. E bene valete. Di Gradoli, addì detto.

### 292 Al Signor Antonio Simoncello.

DALL' un canto io desidero sopra modo di sar cosa grata a Vostra Signoria, e dall' altro, essendo il serito da quel Silvestro, fratelfratello di Messer Sebassiano Gualtiero mio samiliare, e servitor di Nostro Signore, non vorrei sar dispiacere a lui. Imperò mi risolvo, che sia bene di star di mezzo, e prego Vostra Signoria che sia contenta averlo per bene; che per qualche rispetto, che mi muove, non devo sar altramente. E restando nondimeno prontissimo in ogni altra cosa a sarle ogni servigio, me l'osfero sempre.

Il dì detto.

# 293 Al Signor Sforza della Cervara.

I o arei volentieri scritto al Signor Niccola per la liberazion di quel Silvestro, che mi raccomandate, se'l ferito non susse fratello di Messer Sebastian Gualtieri mio samiliare, e servitor del Papa; col quale per qualche rispetto mi bisogna procedere con questo riguardo, come vi dirò a bocca. Imperò vi prego che non vi curiate ch'io sacci questo ossicio, il quale a ogni modo potrete sar sare da altri senza intricarmi me. Ed in ogni altra cosa son vostro, come sapete.

Di Gradoli, addì detto.

#### 294 Al Duca Orazio.

La Comunità di Farnese vorrebbe fino a 250. some di grano di tratta da Canino, o da Montalto per bisogno loro. E dal Signor P. Bertoldo, al quale non si può man-V 2 care. care, sono astretto a pregar Vostra Eccellenza che se ne contenti. Imperò, satta che sarà la descrizione di quel che sopravanza, mi par che si debba prima accomodare i nostri che gli strani. E, benchè per il Signor predetto io pensi che non bisogni mia intercessione, pure per desiderio, ch' io ho che sia compiaciuto, so questo officio. Attenda a conservarsi.

Di Gradoli, alli xxv. di Agosto MDL.

295 At Signor Balduino.

La posta di Monte Rosolo, come Messer Curzio, mio Mastro di Casa, esporrà a Vostra Signoria Illustrissima, è della giurisdizione di quel loco, ed appartiene a me di darla, come l'hanno data tutti gli altri innanzi a me : il che le costerà facilmente. Con tutto ciò io farei molto volentieri tutto quello, che Vostra Signoria Illustrissima mi ricerca, perchè ella può disporre di quanto io tengo al Mondo; ed arei caro d'aver questa occasione di compiacerne al Coppiero di Sua Santità; ma in questo caso mi par che si faccia molto pregiudizio alla mia collazione. e alle ragioni della Chiesa, le quali non posso lassar andar senza mio carico. Oltrechè, avendo già fatta la collazione in persona di Ascanio Celso, non posso ritirarmene indietro. Imperò la supplico sia contenta di riguardare alla qualità del caso; e di poi senz'

altro dirle, alla modestia sua propria me ne rimetto; e a lei m'ossero, e raccomando sempre. Di Gradoli, addì detto.

296 Al Cardinal di Monte.

Essendo vacata la posta di Monte Rosolo, giurisdizione della mia Chiefa delle Fontane, e conserita sempre dagli altri innanzi a me. e da me medesimo sino a ora; intendo che Nostro Signore l'ha data a ..... suo Coppiero : e dall' Illustrissimo Signor Balduino son ricerco di farneli dar la possessione. Il che arei fatto molto volentieri se non sosse con troppo pregiudizio della collazion mia: e se già non l'avessi data a Messer Ascanio Celso, mio cameriero, il quale viene a posta per questo. Vostra Signoria Reverendissia ma, considerata la qualità del caso, sia supplicata d'entrare in loco mio, e far quell' officio con Sua Santità, e con l'Illustrissimo Signor Balduino, che le par necessario per iscusarmi; perchè non passerebbe senza mio carico, che in questo caso abbandonassi le ragioni della Chiesa. Del resto rimettendomi a quanto da Messer Curzio, mio Mastro di Ca-' sa , ne le sarà detto , le bacio umilmente le mani. Di Gradoli, addì detto.

#### 297 A Messer Curzio Frangipane.

PERCHE' nella posta di Monte Rosolo. essendo assolutamente della giurisdizione di quel loco, non posso senza mio carico non mantener le ragioni della Chiesa; non mancherete d'informarne diligentemente Nostro Signore, bisognando, e l'Illustrissimo Signor Balduino; il quale mi scrive che Sua Santità n' ha fatta grazia al suo Coppiero, e mi ricerca ch' io li facci favore a metterlo in possesso. Edificatelo bene della qualità del caso; che tutti gli altri innanzi a me l' hanno conferita, id io medesimo la conferii a Monfignor Blofio, e che ora l'ho data a Messer Ascanio; il quale venendo per questo, ne sarà con voi, e col Sala, e ve ne dirà quelle ragioni di più, che n'arà cavate da Nepi, e dal Postiero medesimo di Monze Rosolo; e se egli vorrà dimenarsi in questo caso, fate che'l facci in nome suo. E voi spendete il mie con quel rispetto, e quella riverenza che saprete fare, con Sua Santità, e col Signor Balduino; il quale avete a pregar da mia parte che non voglia lassarmi fare un pregiudicio così evidente in questo caso. E, parendovi a proposito, fate che'l Cardinal Maffeo ne dica una parola con Sua Santità. E fate ogni diligenza che non ci sia satto questo smacco. State sano.

Di Gradoli, alli xxv. d'Agosto MDL.

#### Al Vicerè di Napoli (a). 298

DESIDERO per mia particolar satissazione che Vostra Eccellenza si degni di farmi un favore, del quale io l'arò tant' obbligo quanto di tutti gli altri, che mi trovo aver ricevuto da lei, che sono pure assai. E questo sarà che si contenti d'ordinare che Mesfer Paolo Cantelli, gentiluomo Romano, il quale si truova presentemente a Napoli, sia messo nella piazza delli Continovi di Vostra Eccellenza. E, quando al presente non vi fosse loco, farli grazia del primo che vacasse : ed intanto per suo trattenimento donarli alcun officio di Capitania nel Regno, di quelli che a questi di Vostra Eccellenza suol provvedere. Questo gentiluomo è talmente onorato, e di tal qualità che può star securissima d'averne quella fedeltà, e quel buon servigio che si deve sperare da persona sua pari. Sicchè quanto all' officio le propongo foggetto dignissimo; e nondimeno io la supplico che sia contento farmene quel segnalato favore che le ho detto, ancorache non ne sia ricerco da lui; il quale non sa che di qua si facci quest' officio in sua raccomandazione. A rincontro, sapendo Vostra Eccellenza quanto mi possa comandare, senz' altro dirle

<sup>(</sup>a) D. Pietro di Toledo, Marchese di Villafranca.

dirle me l'offero sempre, e mi raccomando in sua buona grazia.

Di Gradoli, alli xxv. d'Agosto MDL.

299 All Auditor dello Stato (2).

VACANDO questa Potesteria di Gradoli, per mandar questo che è qui a Bolseno, ho data intenzione al presente, che sarà Messer Francesco Piperozio da San Lorenzo, e n'ho poi presa risoluzione dal Duca. Imperò li farete la sua spedizione. E vostro sono.

Il dì sopraddetto.

### 300 A Messer Antonio della Mirandola.

Un Fra Bernardo, ora nostro Vassallo in San Lorenzo, uomo molto dabbene, mi ricerca, che vogli esser mezzo con voi, che vogliate compiacere un Merlino suo fratello, apportator di questa, d'un vostro benesicio a sitto, o in altro modo, come da esso intenderete. E senza vostro danno mi pare la domanda onesta, e questo buon Padre merita che li sia satto questo piacere. Imperò, quando sia vero che lo vogliate dare, senza vostro pregiudizio mi farete piacere a contentarlo. E a voi mi raccomando.

Il dì sopraddetto.

301 Al

<sup>(</sup> a ) Cioè del Ducato di Caftro.

#### 301 Al Gabelliero di Toscanella.

Essendo che l'errore d'Antonio di Brizio da Valentano è stato di poco momento, e piuttosto per inavvertenza che per fraude, siate contento per amor mio non riconoscerlo, e farli restituire la roba, e la bestia; che lo riceverò per piacere da voi. E vostro sono. Il dì detto.

# 302 Al Duca di Castro.

PRETE Domenico di Luci, maestro di scuola in Valentano, mi espone esser condotto dalla Comunità, ed aver già servito quattro mesi. E' soppraggiunta lettera dell' Auditore, che ordina che vi si metta un altro, presupponendo che quel loco manchi di maestro. Ma essendovi lui, e per questo non ne mancando, e dovendo finire almeno l'anno, per il quale è stato condotto, desidera di non esser rimosso. E ricorrendo da me, ne prego Vostra Eccellenza che per questo tempo sia contenta di lassarlo stare. E attenda a conservarsi.

Di Gradoli, il dì detto.

# 303 Al Duca medesimo.

La Comunità di Lugnano mi fa dire, che nella tenuta di Serciano, la quale è per ancora

cora in lite con quelli d' Alviano, sono state prese dalli Alvianesi alcune bestie, e fattone lor pagare la pena. Il che par loro fuor d'ogni ragione, essendo il dominio di quella tenuta ancor non deciso di chi sia. E perchè ne potrebbe nascere qualche disordine, Vostra Eccellenza sarà contenta, intanto che la cosa sta così sospesa, sospendere ancora questa esecuzione; e ordinare, che la pena pagata sia restituita; atteso che, come dicono, il pascolo di detto loco è stato fino a ora comune. E mi parrebbe che fusse bene a levar via in tutto queste differenze. Il che parendole, fra pochi dì farà qui l'Auditor mio; ed insieme con quello di Vostra Eccellenza si potria mandare in su'l loco, e terminarla. Ed altro non occorrendo. fo fine. Di Gradoli, il dì già detto.

#### 304 Al Duca Ottavio.

OGGI ho l'ultime di Vostra Eccellenza de' xxii. e Messer M. Antonio non è tornato ancora da Roma, con tutto che abbia già parlato con Sua Santità, che me ne meraviglio. Attendo di saper da lui minutamente il ritratto ch'arà fatto; ma quanto a quel capo di domandarli ajuto per il sopplimento della guardia, che s'abbia a crescere, per quanto mi scrive Monsignor di Pola, non s'è ottenuta cosa alcuna. E io che n'ero risoluto, per quanto n'avea riportato il CARO,

20 1

ek

mź

F.

de

to:

25

11

: i

'n

k

k

non fui mai d'animo che se li domandasse. come per una de' xv. n' ho scritto a Vostra Eccellenza; ed anco n'avvertii Messer M. Antonio, il quale mi par che abbi pur tocco questa parte, non so se per principale, o pur per un modo di dire il bisogno di Voffra Eccellenza. Basta che Sua Santità s' è molto distesa a scusarsi di non poter più che tanto, ed a confortarci che facciamo quella spesa, che vi corre di più, da noi medesimi : raccontando l'impossibilità sua , e l'entrate che avemo noi tutti da poterlo fare, con qualche altro particolare, che accenna stracchezza di quel che fa di presente. Ma di ciò mi rimetto particolarmente alla relazione di Messer M. Antonio. Intanto l'importanza sta nel guardarsi dall' insidie, e munirsi di vettovaglie, come tante volte le ho scritto. E per questo fare, le replico che non si risparmi ne il Deposito, ne cosa che abbiamo; che facendosi questo, sebbene il tempo in una parte ci è contrario, in un'altra ci può favorire, o almeno possiamo aver tanto spazio, che se ne cavi qualche mediocre partito. Della Corte s' ha quel che vedrà per l'inclusa copia d'una di Giuliano, con la quale mando ancora a Vostra Eccellenza un capitolo, che venne molti giorni sono; che ne dette sospetto che Nostro Signore fosse stato persuaso dagli Imperiali a non travagliarsi più che tanto nelle cose nostre. Tuttavolta non mi risolvei allora di

crederlo. Ho di poi qualche altro riscontro, che mi risorna nella medesima oppenione; tanto che mi sa risolvere che sia necessario, che pensiamo a i satti nostri da noi; pure è bene di star a vedere ancora quel che scrive il Nunzio Pighino, e la commessione che Sua Santità dice di volerli innovare, che venga alla stretta della pratica secondo la Instruzione, della quale le ho mandata copia. E di poi qualche cosa sarà. Intanto le replico mille volte, che si guardi, e si munisca.

Quanto ai grani della Marca, dal Pola arà già inteso Vostra Eccellenza, che bisognava sapere assolutamente se la provvisione si poteva sare di costà, o no, de'grani della Mirandola, e de'contorni; perchè le lettere vostre mostrano d'averne speranza, ma non certezza; perchè, quando ne siate certi, si darà ordine che si saccia sine di quelli della Marca, li quali erano già quasi tutti in es-

fere .

Delli danari del Cardinal Sant' Angelo, fino a tanto che non ritorna Messer M. Antonio, non so che mi dire. Io li scrissi per lui caldamente, ed anco il Duca Orazio; e penso che non mancherà: tuttavolta non ho che dirle di certo.

Con questa sarà copia d'una lettera del Signor Ascanio della Cornia, e d'un' altra del Cardinal Cornaro, per le quali vedrà quanto esso Signor Ascanio si dolga della dichiarazione di Vostra Eccellenza contra quel

fuo nipote; la quale non so con che fondamento sia fatta, ancorachè non posso pensare che sia fatta a caso . Tuttavolta il Signor Ascanio pretende, che sia ingiusta. Mi duol grandemente, che non si sia avvertito d'averci qualche temperamento; pur la cosa è qua. È credo che bisogni fare una delle due cose, o ritrattarla, potendosi fare con vostro onore, o giustificarla; e quanto prima scriverne una lettera o a Sua Signoria, o a me, e per avventura farà meglio a me, mostrando ch' io n' abbia fatto gagliardo richiamo. E perchè, come Vostra Eccellenza vedrà, si scaglia molto forte contro al Signor Paolo, è bene che non si mostrino le copie a lui, per non metter più legne a foco. E altro per questa non accadendo, a Vo-Gra Eccellenza mi raccomando.

Di Gradoli, alli xxvii. d'Agosto MDL.

Scritta questa, è giunto Messer M. Antonio, e, venendo esso, Vostra Eccellenza intenderà da lui distesamente quanto occorre.
Io avea scritta una lettera al Signor Ascanio, alla quale rispondendomi oggi mostra
d'essere assai addolcito. Tuttavolta è bene
che, potendo accomodar questa sua cosa, lo
faccia; ed in ogni caso mi dia per una sua
conto di tutto il satto, e della ragione,
che l'ha mosso.

#### Al Signor Paolo Vitello. 305 .

FINCHE' si sta aspettando Messer Marco Antonio da Roma, non v'ho da dire altro che quanto ho scritto al Duca. Intanto bifogna guardarsi diligentemente, e munirsi il più presto che si può; di poi qualche Santo ci ajuterà. Abbiate l'occhio per tutto, perchè senza dubbio qualche cosa bolle in pignatta . E di già il Duca di Ferrara fa intendere al Papa, che siete mal guardati, e che dubita di disordine: sicchè assicuratevi in ogni modo. De' grani, avvisate se risolutamente vi potete valer di quelli della Mirandola, e de contorni, o no; acciocche fappiamo che s' ha da fare di quelli della Marca. Del resto mi rimetto al ritorno del Signor M. Antonio, e mi vi raccomando. Il dì detto.

#### Al Cardinal di Monte. 306

DELLA Lettura di Messer Romolo Amaseo, per quanto appartiene a me, Vostra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima può disporre a suo volere, come può di tutte le mie cose. E della persona, a chi le piace che si conserisca, e della dottrina d'esso, e degli emolumenti, che vorrà che li si diano, assolutamente me ne rimetto a lei. E accettando per favore tutte le volte, che si degne- '

degnerà di comandarmi; senza più dirle le bacio umilmente le mani.

Il dì già detto.

### 307 Al Reggente di Cancelleria.

NASCENDO controversia sopra un beneficio conferito da me della Diocesi d'Avila, occorrerà di far correggere alcune Bolle in Cancelleria; per la qual correzione si rinvalida la mia collazione, e si stabilisce una pensione assegnata sopra detto beneficio al Caro, mio Segretario. Imperò prego Vostra Signoria che, secondo dal Montalvo, presentatordi questa, sarà ricercata, sia contenta di fare ogni opera, che detta correzion segua; tanto più quanto fino a ora fono stato chiarito, che ragionevolmente veniunt corrigenda. Ma la terribilità dell' Avversario, per quanto intendo, fa pratica, e sforzo grande in contrario. Imperò ne l'avvertisco, e la prego, come ho detto, che mi ci facci ogni favore. E, perchè so che non mi mancherà, non le dico altro, offerendomele sempre.

Di Gradoli, addi detto.

# 308 Al Vescovo di Perugia.

INTENDO che Vostra Signoria ha tra li fuoi servitori designati, e non ancora accettati, un Messer Paolo Emilio della Marca, del quale m'è fatto una tal relazione, e da Vol. I. X perpersona che lo conosce tanto intrinsecamente, che m'è venuto in concetto d'un giovine molto raro, da valersene così nell'azioni, come negli sludi; e sopra tutto so che è desiderossitimo di servire a Vostra Signoria: ma non essendo messo ancora tra li suoi della famiglia, sta per modo sospeso dell' animo, e travagliato dall' impotenza dello spendere che non sa più che si fare, nè come sostenrarsi E dall'altro canto non vorrebbe abbandonar la speranza conceputa nel servizio di Vostra Signoria, e l'affezione che ha di già posta nel servirla. Ed essendomi esposto il suo bisogno, e parendomi degno d'essere accolto da lei, ho preso assunto di raccomandarlo a Vostra Signoria, e pregarla che, oltre alli suoi meriti, anco per amor mio, lo voglia avere in particolar considerazione, perchè ne doverà presto aver bisogno: e so quanto difficilmente si truovano persone che fieno delle qualità, che mi si riferisce che sono in lui. Sia dunque contenta d'accettarlo così per domestico, come l'è servitore : che , oltreche farà acquisto d' una perfona dabbene, io n'ard obbligo con Vostra Signoria; alla quale m'offero, e raccomando sempre.

Di Gradoli, alli xxvii. d'Agosto MDL.

### 309 Alla Signora Duchessa d' Urbino.

L'APPORTATORE sarà Prete Giovan Batista de' Giorgi da Ferrara, Canonico di Castro, uomo dabbene, e sossiciente per la relazione, che io ne tengo. Desidera molto di servire a Vostra Eccellenza, e spera che per mia intercessione li possa riuscire; e quando pure appresso di lei non potesse aver loco, si contenta d'averlo appresso al Reverendissimo d'Urbino: ed a questo desidera, che Vostra Eccellenza li faccia savore. E io non potendo mancare di sar questo ossicio, la prego che lo voglia contentare o dell'una cosa, o dell'altra. E me le raccomando.

Di Gradoli, addì detto.

# 310 A Messer Sebastiano Gualtieri.

I o non intendo questa gita del Reverendissimo di Monte in Toscana, nè quando abbia a essere, perchè passando di qui vorrei
pur fare il debito mio. Imperò fatemene intendere qualche cosa essendo (a) ... a saperlo. Quanto alla sostituzione della Cancelleria,
desidero che Sua Signoria Reverendissima sia

X 2 quel-

<sup>(</sup> a ) Forse ci manca la parola accessarie , non bene intesa dal copista .

quella, che sostituisca; e'l sostituto, parendo a lei, mi sarà caro che sia Monsignor Reverendissimo Crescenzio. Avvisatemi qualche cosa di questa andata del Cardinale, e dell' Illustrissimo Signor Balduino, acciocche io possa far quanto ho detto. E state sano. Di Gradoli, addì detto.

#### 311 Al Vescovo di Bitonto (2).

RINGRAZIO Vostra Signoria delli saluti , che mi manda , e della visita che mi sa con la sua de' x., e tutte l'altre volte, che mi scriverà, mi sarà gratissimo, e le ne arò obbligo, non tanto ch' io non n' abbi fastidio., com' ella mostra di dubitare. Quanto al Concistoro, che a Nostro Signore è parso di farmi in casa, io l'accetto per quel segnalato favore, che Sua Santità si è degnata di farmene, e non per annunzio di maggior fortuna; perchè mi vivo assai contento di questa, purche mi si stabilisca, e sia nella protezione di Sua Santità per l'avvenire, come conosco ch' è di presente. E in qualunque stato mi sia, mi confermerò con la volontà di Dio, e sarò sempre, come sono di Vostra Signoria, alla quale m' offero, e raccomando. Il dì detto.

312 Al

<sup>(</sup> s ) Il celebre Predicatore de'fuoi tempi F. Cornelio Musso, Piacentino, Min. Convent. trasportate alla Chiesa di Bitonto da quella di Forlimpopoli.

312

#### Al Duca Orazio.

PIETRO Borgognone m'espone che Vostra Eccellenza n' ha data intenzione di darli la Canara di Marta, pagando il medesimo prezzo che paga Ambrosio. E, perchè è servitore antico di Casa nostra, mi pare che la meriti. Pregola dunque che gli ne voglia concedere; che mi farà piacer singolare. E attenda a conservarsi.

Di Gradoli, il di detto.

### 313 Al Vicelegato della Marca.

MESSER Antonio Allegretti (a), in raccomandazion del quale scrivo questa, è stato, molti anni sono, familiare di Casa nostra, e spezialmente della buona memoria del Duca nostro padre; dal quale su molto operato per conto delle monizioni, così della Camera, come sue proprie, e messo nell'Appalto de' salnitri di cotesta provincia. Ha di poi continuato la sua familiarità con noi altri per modo, che l'avemo per nostro; e per se medesimo è tale che merita ogni sora

<sup>(</sup> e ) Gentiluomo Fiorentino , grande amico del Caro . Vedi la lettera 189. del Volume I. delle Familiari .

te di favore. Ha bisogno per alcune sue occorrenze della protezione di Vostra Signoria e circa questo me ne rimetto all' informazione, che n' arà da lui medesimo : solo le dico, che l'ho per gentiluomo sì ragionevole. e così dabbene, che non doverà richieder Vostra Signoria se non di cose oneste. Essendo così, desidero ch' ella non solamente non li manchi di buona e spedita giustizia, che ciò farà Vostra Signoria ordinariamente con ognuno; ma che si contenti di riconoscerlo per persona della Casa, e farli tutti quei favori, che per lei si possono maggiori senza carico dell' onor suo. E, perchè questa raccomandazione non è dell' ordinarie, la prego che la tenga per tale; e mi sarà gratissimo intendere che l'abbi giovato ec.

#### 214 Al Fattor della Stato.

JACOMO Gavino da Gradoli mi dice refiar debitore della Corte di tre Scudi per non so che condennazione; e perchè intendo esser poverissimo; essendomisi molto raccomandato; non posso mancare di far quest' officio di dirvi, che non lo molestiate altramente. Facendo intendere a Sua Eccellenza, bisognando, che io desidero che glie ne facci grazia. E state sano.

Pi Gradoli, alli xxiv. d'Agosto MDL.

#### 315 Alli Officiali d'Ischia.

Non mancate di consegnare i danari, che vi trovate nelle mani per conto dell'acconciamento delle strade, in mano del depositario constituito a questo effetto dal Duca, buona memoria; e secondo quell'ordine non mancherete ancora d'operare, che s'assetti la strada davanti alla casa della Basía, e tutto il restante: non essendo bene, che restino le cose così impersette. E state sani.

Di Gradoli, addi detto.

# 316 A Messer Cherubino.

V i ringrazio del vostro buon animo verso di me, ed accetto l'offerte per valermene; e per segno di ciò comincio ora a richiedervi, che siate contento farmi un orologio da camera: il quale sia giusto, diligente, e bello, come sapete sar voi; e quanto più presto mi servirete mi sarà grato. E io sono al vostro piacer sempre.

Il di detto.

# 317 All' Imbasciatore di Francia.

AVENDO inteso che'l Re Cristianissimo ha fatto elezione della persona di Vostra Signoria Illustrissima al governo di Monsignor Delfino; per la molta reputazione che le X 4 vie-

viene da un officio tanto onorato, e tanto desiderato dai personaggi di Francia, e per la molta allegrezza, ch' io n'ho sentita, non ho voluto pretermettere di congratularmene con lei; e tanto più, quanto consido che sia grado da sperarne maggior esaltazione appresso di Sua Maesta. Intanto desidero che questo sia con intera sua satisfazione, e con perpetua sua laude. E, pregandola che mi renghi per suo, e mi comandi, a ogni suo servigio m' offero prontissimo.

Il dì detto .\*

### 318 A Monsignor Giovio (2).

In somma questa vostra assenzia dalla Corte non si può più sosserire, e questo vostro stare a Como non so come vi torni. A me Gradoli, e Capodimonte non mi finiscono di contentare. E' forza finalmente che ce ne torniamo a quel Padre Tevere, e che facciamo insieme una vita da galantuomini. Io

mi

<sup>(</sup>a) Paolo Giovio da Como, Vescovo di Nocera, Storico riputatissimo de' suoi tempi, morì in Firenze nel 1552. In questo tempo soggiornava a Como, abbandonata la Corte di Roma; perchè, essendo venuta a vacare la Chiesa Vescovile della sua patria, Paolo III., rigettatone il Giovio, che vi aspirava, l'avea conferita a Monsignor Bernardino dalla Croce, Milanese, Vescovo di Asti, e suo intimo Cameriere.

mi sono in queste ville dimenticato in gran parte dell'ambizione, perchè m'è parso una dolce cosa non avere altri pensieri, che i miei propri; i quali per molesti che mi siano, mi vien fatto talvolta di potermene scaricare; il che non m'avveniva di quelli d'altri. Voglio dire, che credo pure che sarà in mio arbitrio di poter un poco attendere alle mie consolazioni, e pigliare alcuna volta le vostre istorie in mano, e trovarmi ancor io nella vostra camera a discorrere con quelli vostri contemplativi degli accidenti del mondo : che mi sarà ora tanto più caro, quanto lo farò con manco passione; e sarà lecito ancora a me di fare i mici castelletti. Faremo quando in un loco, e quando in un altro certe nostre cenine, ordinate da voi medesimo, e con quelli che vorrete voi; e vi imaginerete che 'l giardino di Trassevere sia il vostro Museo, e che'l fiume sia'l laco. Degli altri vostri desideri, dove l'imaginazione non serve, ci ajuteremo con gli effetti. Dio ci ha fatto grazia d' un Principe, che ci vedrà volentieri, e non ci mancherà di qualche onesto favore; ed è tanto munifico, che li sarete familiarissimo; e volendone qualche grazia, non arete ad espugnare la parsimonia del nostro Vecchio. E, sebbene avete avuta qualche burrasca nella pensione, non è però tale che con la vostra presenza non si possa condurre a porto. Da me dovete-sperare a beneficio, e satisfazione vostra tutto quello, che può un privato Cardinale, che vi sia così affezionato, com'io vi sono. Sicchè Monsignore venite via, che sa farete assai bene, e sarete almanco ben visto, e sarete a Roma, dove voi regnate, e dove il Palello non ha più che sare. State sano, ed affrettate il venire avanti che i tempi si turbino.

Di Gradoli, alli xxx. d'Agosto MDL. (a).

### 319 Al Cardinal Tornone (b).

Io ho fatti di molti errori a'miei dì, ma di niuno mi son tanto pentito, nè tanto vergognato, quanto d' uno, il quale è quello che mi tiene in disgrazia di Vostra Signoria Reverendissima. E non è però tale che, giustificandomene seco da principio, non avessi meritato o scusa, o perdono appresso di lei. Ma io l' ho stimato più grave che non è veramente; tanto me ne son sentito osse-

( p ) Questa lettera è stampata tra le lettere volgari del Giovio, pubblicate in Venezia nel 1560, dai fratelli Sessa.

<sup>(</sup>b) Francesco di Turnon, creato Cardinale da Clemente VII. nel 1530. Fu adoperato in gravissimi assari dai Re di Francia, Francesco I. Enrico II. Francesco II. e Carlo IX. Morì nel 1562. compianto da ogni maniera di persone per la sua probità, e dottrina, e principalmente da letterati che ha sempre savorati, e protetti.

so io medesimo. E come suole avvenire. che d'un disordine ne seguona molti ; così dalla vergogna di questo è proceduto ch' io non ho avuto ardire nè di scusarmene, nè di visitar Vostra Signoria Reverendissima, come io dovea e come io desiderava. E peggio, che mi son più volte deliberato, ed anco ho data intenzion di farlo, e di poi, mancando, sono incorso in maggior contumacia. Ma se Vostra Signoria Reverendissima sapesse il dispiacere, che n'ho portato con me, son certo che non ne vorrebbe altra satissazione. E perchè non voglio più stare in questa agonia, non m' essendo bastato l'animo d'incontrarla a viso aperto; farò prima un poco di fronte con questa. E lassando star per ora le giustificazioni, voglio solamente consessare ingenuamente, prima d' aver errato, di poi fatto villanamente a non emendarlo. Ma nell' una cosa, e nell'altra ho piuttosto mancato al debito mio, che fatto ingiuria a lei; perchè quel che ho fatto, non è proceduto da dispregio; e quel che ho pretermesso di fare, è avvenuto da molta riverenza che le porto, la quale ha fatto, che me ne vergogni più che non merita il caso. Ma sia che vuole, io la supplico che mi perdoni; e con questa fidanza io m'assicurerò di visitarla, e le dirò tal cosa, che allora conoscerà che merito scusa, e remissione. E per ammenda del fallo non è cosa, che non sia per fare, per la molta voglia che

che ho d' esser suo: ammirando la sua verzù, e ricordandomi delle molte cortesie; che io ricevetti in Francia da lei; e desiderando oltre modo di renderlene gratitudine: e quando mi dia speranza di poter meritare l'amor suo, io me le darò da qui innanzi per sigliuolo, e la servirò, e l'ubbidirò sempre da padrone, e da padre. E aspettando, che per una sua mi assidi della riconciliazione, ch' io desidero con lei, quanto posso umilmente le bacio le mani. Il dì detto.

## 20 Al Vescovo di Vercelli.

Mr duole per rispetto di Vostra Signoria di non essere a Roma per poter fare l'ossicio, che desidera da me. Ma poi che ella ha preso per partito d'indugiar tanto che so ritorni, non passando il tempo, alla mia tornata si farà con tutto quello asserto, che io ho di servirla; e Dio mi dia tanta autorità di poterlo fare, quanto n'ho desiderio. Intanto Vostra Signoria attenda a conservarsi: ed a lei m'ossero, e raccomando.

Di Gradoli, all' ultimo d'Agosto MDL.

# 311 Al Potestà di Gradoli.

Essendo quelle povere donne di Barbaresco, Marinuccio, e Meno condennati, così bisognose come sono, soprassederete l'esecuzion che s'ha fare contra i sopraddetti; ed anco ordinerete, alla vostra partita, a quel che succederà dopo voi, che non sieno molestate, atteso che intendemo sar opera con Sua Eccellenza, che per la povertà delle lor famiglie sia loro avuta qualche remissione. Bene valete.

Di Capodimonte (a), all'ultimo d'Agofio MDL.

# 322 Al Reverendissimo di Trani.

NELLA causa dell' avvocazione tra Messer Sebastian Buffali, e Messer Antonio Velli, intendo che Sua Santità ha segnato un motu proprio; il quale, pregiudicando in tutto a Messer Sebastiano, ed essendo contrario alla buona intenzione, che ne dette Sua Beatitudine di non voler sar altro intorno a ciò, dubito che non sia passato senza che sia stata avvertita. Imperò prego Vostra Signoria Reverendissima sia contenta di farne motto con la Santità Sua, e supplicarla almeno, che si degni far soprassedere in detta causa fino al mio ritorno: che allora insieme con Vostra Signoria Reverendissima vedremo di farla capace della ragione di detto Messer Sebastiano. E in caso che non ottenga, sia conten-

ta

<sup>(</sup> a ) Dell' amenità di questo luogo è da vedersi il Caro nella lett. 106. del Vol. I. delle Familiari.

ta Vostra Signoria Reverendissima di supplire ancora per me in tutto che bisognasse, che le sue buone ragioni non sieno oppresse dall' avversario, per non esser Sua Beatitudine bene informata del caso. È con questa le bacio umilmente le mani.

Di Capodimonte, il di detto.

# Al Cardinal San Giorgio (2).

Per risposta di quanto Vostra Signoria Reverendissima mi scrive per la sua de' xvi. non m'accade dir altro, se non che accetto il buon animo suo, ancora che non si possa mettere in esecuzione, conoscendo le dissicoltà, che le si presentano a poterne satisfare: le quali quando non si vincano, già Vostra Signoria Reverendissima ne deve essere scusata, e noi altri restiamo satisfattissimi del dessiderio, che mostra di compiacerne: di che la ringrazio molto: e quanto al bisogno di quella Città, pensiamo per altra via di provvedervi. E a Vostra Signoria Reverendissima bacio le mani.

Il dì sopraddetto.

324 A

<sup>(</sup>a) Girolamo Capodiferro, Romano, creato Card.

da Paolo III. nell'anno 1544., e detto volgarmente
il Card. Sangiorgio. Fu Legato di Romagna fotto tre
Pontefici, Paolo III. Giulio III. e Marcello II.

# 324 A Messer Uberto Foglietta (2).

RICEVEI molti giorni sono le vostre annotazioni , e non risposi allora alla vostra lettera per considerare prima l'ordine, e la forza loro; il che ho fatto. E senza dubbio è così, come voi dite, perchè avete presi i capi di quelle cose, che sono più frequenti nell'uso, del parlare, e con molto giudicio avete raccolto i vari modi, che si tengono all' espressione d' un concetto medesimo. Ma perchè considero che in questo andare si possono fare assai più capi, che quelli che m'avete mandati, il che sarebbe un. ricchissimo apparato della lingua; quando n' abbiate fatti, o siate per farne più di questi, io vi prego, che me ne facciate parte. E di questi vi ringrazio, e ve n'ho obbligo pure assai.

Di Capodimonte, il di detto.

325 Al

<sup>(</sup> a ) Uberto Foglietta, Genovese, uno de' più eruditi Scrittori del Secolo XVI. Morì in Roma in casa del Card. Ippolito d' Este nel 1585. come afferma Appostolo Zeno nel T. II. delle Annotazioni el Fontanini. Scrisse molte opere, la più parte Storiche, fra le quali sono due libri in lingua-Italiana della Repub. di Genova; e a cagione di essi su mandato in essilo.

## 325 Al Vescovo dell' Aquila.

RINGRAZIO Vostra Signoria della diligenza satta circa la commessione della causa, e giudico il Commissario opportunissimo. per la prima ne ringrazierò ancora Monsignor d' Imola, come per la vostra m' avvertite. E quanto alla lettera della Corte, basta che mostriate quel capitolo, che tratta del nostro negozio, a Monsignor di Pola. E a Vostra Signoria m' osfero, e raccomando.

Il dì detto.

## 326 A Messer Ottavio Ferro.

I PORTAMENTI vostri in Parma sono stati tali, che quella Città tutta vi desiderà, e'l Duca mi sa molta instanza, che vi disponga a tornare. E, perchè penso che Sua Eccellenza ve n' abbia scritto, a me non accade dir altro; se non che quando ve ne contentiate, oltre alla satissazion che darete universalmente a quel popolo, ne sarete al Duca, ed a me cosa grata, che in tutto che potremo l' uno, e l' altro saremo tenuti a riconoscervene. Addì detto.

## 327 A Monsignor . . . .

GIOVANNI di Niccolò Fiorentino, apportatore di questa, è servitore di Casa, ed avenavendo già fatto una permutazion col Vicario, e fattore del vostro Vescovato di certo terreno con le stime, e solennità che si ricercano, vorrebbe ora da Vostra Signoria lo stabilimento di detta permutazione; e a quesso destetto ha satto spedire il Si in evidentem, che non u'era prima. Io prego Vostra Signoria, poichè la cosa è proceduta per i suoi termini, e facendosi, se non è satto, quel che appartiene all'utile della Chiesa, si contenti di dar l'ultima sine a questa saccenda, e prestarvi il suo consenso; che me ne sarà cosa grata. E me le raccomando.

Di Capodimonte, il primo di Settembre

MDL.

## 328 Al Capitan Jeronimo da Pisa.

Con quella confidenza ch' io ho di valermi di voi in ogni mia occorrenza, vi fo intendere, che ho bisogno che diate una corsa fino a Parma; perchè stando il Duca Ottavio in qualche gelosia di quella Città, per mia particolar diligenza mi contento, che andiate un poco fin la, e che, bisognando, vi stiate sino a due mesi. E perchè il Duca ha bisogno di qualche uomo dabbene appresso, vi menerete con voi sei, o otto uomini a vostra scelta. Io ho seritto al Signor Ascanio, che per amor mio vi voglia dar licenzia per questo tempo, e penso che non mancherà. Di voi non dico altro

Vol. I. Y

se non che me ne prometto ogni cosa. Vi prego vi sbrighiate quanto prima, e venendo di qua, ragioneremo più a lungo. Intanto son vostro.

Di Capodimonte, il di detto.

## 329 Al Signor Ascanio della Cornia.

STANDO le cose di Parma con qualche gelosia, per satissare a me medesimo, ho designato mandarvi qualcuno in chi confidi per qualche giorno; ed ho risoluto, che 'l Capitan Jeronimo da Pisa sia a proposito. Vostra Signoria Illustrissima mi sarà somma grazia d'accomodarmelo per un par di mesi, e disporre ancor lui a sarlo volentieri; e ne la prego quanto posso, perchè non posso sar di manco.

Di Capodimonte, al primo di Settembre sopraddetso.

#### 330 Al Duca Orazio.

LEVANDOSI il Potestà di Gradoli per fervirmene a Bosseno, ho destinata quella Podesteria, piacendo a Vostra Eccellenza, a Ser Francesco Piperozio da S. Lorenzo. E contentandosene, mi farà piacere mandarmi quanto prima la sua patente, acciocchè posse mandar via quel che v'è di presente. E a Vostra Eccellenza mi raccomando.

Di Capodimonte, il dì detto.

## 331 .Al Capitan Bombaglino.

PER parte della vostra provvisione vi mando per ora Scudi 40., e non si manchera di dar ordine che per l'avvenire ve ne possiate valere a tempo. Per questa vi dico che senza alcuno indugio ve n'andiate a Parma a trovare il Duca Ottavio; e con quella fede, e con quella diligenza, che siete solito di far per lo passato, lo serviate, e l'avvertiate di tutto che sarà necessario. E perchè desidero che abbia appresso degli uomini dabbene, vi potrete menar con voi sino a sei, o otto soldati valenti, e sedeli; che ordinerò che gli trattenga, cassando degli ordinari, se bisogna. Ma non mancate di spedirvene quanto prima. E state sano.

Di Capodimonte, addi sopraddetto.

#### 332 Al Capitano Andrea da Todi.

ALLA ricevuta di questa non mancherete di trasserirvi subito a Parma; perchè avendo il Duca Ottavio a tener buona custodia di quella Città; ho caro che li siate appresso tutti voi altri, che li potete sar servizio: e spezialmente avendo sede nell'affezion vostra, vi desidero voi, ed è bisogno, che lo sacciate quanto prima. State sano.

Di Capodimonte, addi detto.

## 333 Alla Comunità di Gradoli.

VITTORIO oste si tien gravato, che li facciate pagare il fitto dell'osteria di quel tempo, che non n'ha cavato utile, contra l'intenzione che li deste, che s'arebbe considerazione al mancamento del concorso nella Sede vacante. Imperò mi pare che, stando la cosa come la porge, non l'abbiate a modestare di quel che non n'ha cavato. E facendoli grazia di quella parte, me ne farete piacere. E bene valete.

Di Capodimonte, a'ii di Settembre MDL.

# 335 Al Signor D. Cefare Borgia.

MESSER Antonio Minozzo, in raccomandazion del quale si scrive questa, avendo
bisogno dell'autorità di V. Signoria appresso al
Signor Conte di Condeianni, Vicerè di Cadabria, per ottenere il Giudicato di Regno;
ha voluto ch' io sia intercessore per impetrare da lei, che lo raccomandi a esso Signor
Conte. E perchè m'è riserito esser uomo dabbene, e meritevole d'ogni loco, e perchè
m'è molto raccomandato da persona a chi
desidero assai di sar cosa grata; io raccomando
a Vostra Signoria quanto più posso questo suo
desiderio: e la prego, che sia contenta per
amor mio di sare ogni opera, che ne sia consola.

341

folato: che, oltra che me ne farà piacere fingolare, il loco ancora farà ben provvisto. E a Vostra Signoria m' offero, e raccomando fempre.

Di Capodimonte, alli iii. di Settembre

MDL

## 335 Al Cardinal d' Urbino (2)

MESSER Niccolò de' Rossi da Montesiascone desidera da Vostra Signoria Reverendissima ottenere la Potesteria di Trievi: e per
la speranza che tiene in me, mi richiede d'
intercessione appresso di lei. Io per ogni rispetto non posso mancare di raccomandarlo a
Vostra Signoria Reverendissima, e massimamente perchè l' ho per persona meritevole di
questo, e di maggiore ossizio. Imperò s' ella si degnerà di compiacerlo, oltrechè a me
ne sarà piacer singolare, spero che 'l loco
sarà ben provvisto. E senz' altro dirle, umilmente le bacio le mani.

Di Capodimonte, il di sopraddetto.

¥ ,3

336 Al .

<sup>(</sup> a ) Giulio della Rovere, fratello di Guidubaldo Duca di Urbiao, fatto Cardinale da Paolo III. nel 1547.

336 Al Cardinal S. Angelo.

SAPENDO Vostra Signoria Reverendissima di quanta importanza sia la provvisione per li grani di Parma, non le dirò altro, se non che è necessario che si scomodi per accomodare il Duca di quella somma di 3000. Scudi, che si desidera da lei; poichè ognuno avemo a concorrere a questo peso: benchè non se n' ha da sentir danno, avendo il ritratto de' grani a tornare in man nostra per rata della quantità che ciascuno di noi arà sborsata. Messer M. Antonio mi disse aver lassato che Vostra Signoria Reverendissima si obbligherebbe del debito, che avea con l'altre securtà, e le ricercherebbe poi la promission di questa somma. Di poi ho lettere dal Duca, e dal Signor Paolo Vitelli, per le quali si sollecitano questi danari, E semo in punto che bisognerebbe, che a quest' ora fuffero (a) . . . . . Imperò di grazia Vostra Signoria Reverendissima faccia ogni sforzo. che quanto prima si possino mandare : che, fatta questa provvisione, ho speranza che saremo liberi dal pericolo, che si porta: perchè l'oppenion loro è che D. Ferrante, ve-

<sup>(</sup> s ) Nel MS. v' ha una lacuna ; ma chi legge , può facilmente fupplirla.

dendo che si patisca dentro di vettovaglie, sia per venire alle strette con quella Città. Vostra Signoria Reverendissima vede a che termine siamo, e per onor nostro a che siamo tenuti. E senz'altro dirle umilmente le bacio le mani.

Di Capodimonte, alli v. di Settembre MDL.

## 337 Al Signor Ascanio della Cornia.

QUEL poco di rimunerazione, che Marcello Alfano ha tutto il tempo della sua servitù avuto da me, è venuto ora con tutto 'I Chiusi nelle mani di Vostra Signòria Illustrissima, e a lei sta se vuol che ne resti privo. o no. Io son tenuto a raccomandargline con tutto 'l core, e pregarla, come fo con questa, che sia contenta per amor mio, o lasfarli godere quella parte, che per intercession mia li fu data; che a lei è minima cosa, e a lui importa la fustentazion della vita; ovyero che voglia impetrarli da Nostro Signore qualche ricompensa; che a Vostra Signoria Illustrissima sarà facilissima cosa, e a me ne farà un piacere il maggiore che mi possa sare. Oltrechè farà con questo poveruomo di Marcello un atto generoso, e degno di sè; sperando dalla grandezza della Signoria Vostra Illustrissima, e della sua Casa, non solamente la preservazione dell'acquisto fatto in tanti anni di servitù con me, ma dell'altre cose da vantaggio, per esser così servitor

fuo, come mio. E torno a ripregarla con quanto affetto posso, che non voglia mancare o di preservarlo in quel che have, o d'ajutarlo a ottener la ricompensa. E pensando, che conosca ch' io lo desidero, non le dico altro; se non che me le ossero, e raccomando sempre.

Di Capodimonte, alli v. detto.

## 338 Al Vescovo di Perugia.

U n' altra volta ho scritto a Vostra Signoria in raccomandazion di Marcello Alfani, ed ora ne scrivo a lei, ed al Signor Ascanio; e prego l'uno, e l'altro con quella efficacia, che posso maggiore, che faccino questo favore a me d'accomodar per modo la cosa fua, che non perda quel poco che in tanti anni ha fatto d'acquisto. Questa porzione, ch' egli ha del Chiusi, è tanto picciola cosa, che al Signore non è considerabile, e a lui importa tutto lo stato suo. Imperò ho preso ardire a ricercarlo; che per amor mio o lo lassi godere, o veramente che se li dia ricompensa. Che alle Signorie Vostre è come nonnulla a farlo, e si preservano un servitor perpetuo alla Casa loro, e a me ne faranno un piacere, che me ne ricorderò sempre . E confidando nell' uno , e nell'altro , che non sieno per mancare di farmi questa grazia, senza più dire a Vostra Signoria m'offero, e raccomando sempre. Il di detto.

## 339 Al Cardinal Crescenzio.

PER resignazione, e per morte di Carillo Spaenuolo sono venuti in persona di Vostra Signoria Reverendissima due benefici della Diocesi di Siviglia, i quali sono in Casa di Lodovico Raglioni mio caro, ed antico servitore. E perchè a nessuno stanno meglio che a lui, io prego Vostra Signoria Reverendissima che per mio amore sia contenta di compiacernelo, e di preferirlo a tutti, che li domandassero; che, oltre all' onesta ricompensa, e le solite cautele che ne darà a chi, e come ella vorrà, a me ne farà piacer singolare per molto desiderio che tengo, che Raglione abbia questo acconcio in patria sua: che per questo rispetto solo par, che non se li possino negare; oltrechè per molti altri lo merita. E quando i meriti suoi non ci sossero, io prego Vostra Signoria Reverendissima, che ne facci grazia a me; che a me medelimo riputerd che li conferisca. E umilmente le bacio le mani.

Di Capodimonte, il di già detto.

# 340 A Monsignor Nicolas.

DEGLI avvisi, e de' ricordi, che Vostra Signoria mi da per la sua de' ii., non dico se non quello ch' ho detto tante volte degli altri, che mi son tutti carissimi, e mas-

e massimamente nello stato in che mi truovo, per essermi di molto profitto alle mie deliberazioni . E da questo può considerare quanto ne la ringrazi, e quanto desidero, che continui meco in questo amorevole offizio; il quale son risoluto, che non pud esser fatto da nissun altro con quella diligenza, e con quel giudicio, che si sa da Vostra Signoria. É quanto allo stratagemma, che ci si ordisce con la carità di dar disciplina a D. Alessandro (a); così come conosco a che fine si va . così siate securo, che provvederò, che non ci saremo colti. All'altre cose non accade altra risposta, che quanto ho detto. Sto aspettando il ritratto, che arete fatto dal Reverendissimo Tornone. E m' offero, e raccomando sempre.

Di Capodimonte, alli vi. di Settembre-MDL.

## 341 All Abate Martinengo (b).

SAPENDO io qual sia la bontà, e cortessa di Vostra Signoria, e misurando l'amor suo

<sup>(</sup> a ) Alessandro Farnese, figlio del Duca Ottavio; che riuscì il più saggio, e più valoroso Generale de' tempi suoi.

<sup>(</sup>b) Non si saprebbe decidere chi sia questo illustre soggetto della chiarissima Famiglia de' Conti Martinengo di Brescia; quando non sosse per avventura

suo verso di me da quello ch'io porto a lei, non mi debbo meravigliare de' buoni offici che ella fa a beneficio mio, e della mia Casa; come quello, che son desideroso e disposto di fare altrettanto per lei in tutte le sue occorrenze; e desidero occasione di poterle mostrare questa mia buona volontà. Intanto la ringrazio; quanto posso, degli effetti ch' ella fa, i quali come so che son fatti da lei amorevolmente, e con efficacia, così spero che mi saranno di profitto: e la prego a continuarli con tutti quelli che giudicherà che sieno a proposito, e spezialmente col Serenissimo Re de Romani. Alla bontà del quale son tanto devoto per l'ordinario, che poco li posso esser più per nuovi offici che si degni di fare in favor delle cose nostre. Pur non potendo altro, ringrazio Dio che la nostra fortuna gli sia in considerazione, e, molto più, che con tanta umanità s'offerisca di pigliarne protezione. E prego Vostra Signoria che per mia parte ne baci umilmente le mani di Sua Maestà. E altro non occorrendo, a lei m' offero, e raccomando sempre. Di Capodimonte, il di detto.

342 A

l'Abate Girolamo, fratello del celebre Conte Fortunato, di cui si hanno lettere a Principi, Re, ed Imperadori; o il P. Tito Prospero, Cassinese, gran letterato de' tempi suoi, il quale non so di certo che sia stato Abate della sua Religione, comechè qualche scrittore lo dica.

#### 342 A Monsignor d' Imola.

QUANTO m'è di contento, e di favore, che Nostro Signore si mostri con tanta. benignità, e con tanta sollecitudine alla preservazion di Casa nostra; tanto m'è di dolore, che Sua Santità abbia pur un minimo pensiero, che io, o'l Duca non siamo, non che interamente satissatti, ma contentissimi sopra modo della paterna affezion sua, e della liberalità che ci usa, e de consigli che ci dà, e di tutti i suoi modi con che ci ajuta, e ci difende. E non so donde sia nata questa voce in Roma, che s'abbia fatto entrar Sua Beatitudine in questa dubitazione, ed anco in più timore delle cose di Parma. che non bisogna. Perchè sebbene se ne stà con qualche gelosia, è per abbondare in cautela piuttosto, che per mala speranza che se n' abbia. Imperò rimando il Capitan Jeronimo, e'l Buoncambi, perchè certifichi Sua Santità così della nostra satisfazione, come della buona disposizione delle cose di Parma; delle quali speriamo ogni buon successo ancora, per averne Sua Santità presa quella protezione che si vede. Vostra Signoria sia contenta far sopra ciò quell'officio, che le pare con Sua Beatitudine, e rimettendomene alla destrezza, ed alla prudenza sua, senz'altro dire, me l'offero, e raccomando.

Di Capodimonte, alli vii. di Settembre MDL.

343 Al

S' 10 avessi da adesso, o da questa dimostrazione verso di noi satta, per il Capitan Jeronimo da ringraziare Vostra Beatitudine so che per soddisfarmi, sarei necessitato con molte parole fastidirla. Ma sono tanti, e tali li obblighi, che Casa mia le deve e per il passato, e di presente; che non so quando mai basteranno effetti a rendergliene grazie. Di questo l'assicurero bene che per noi tutti non si manchera mai di quella fede, amore, ed offervanza, che si deve ad un suo Signore; e per quanto conosceremo l'occasione, non mancheremo e con la vita, e con le facultà servire la Beatitudine Vostra. Rimando Messer Vincenzo Boncambi, e'l Capitan Jeronimo con li danari, che è piaciuto a Vostra Beatitudine dargli; e non ve n' essendo per ora più bisogno che tanto, come ne le daranno conto, e sapendo che alla Santità Vostra non ne avanzano, ho prefo questo espediente. E tanto più che nel punto medesimo che vennero essi due, giunse un Secretario del Duca, mio fratello, venuto per altri affari, e mi certifica che le cose di là mai stettero più quiete che ora, e che in quelli contorni ci era pochissima gente. Di questo Vostra Santità ne stia sicurissima. Un solo rimedio è, di che ho da supplicar Vostra Beatitudine, che si degni insicinsieme col Signor Ascanio restituirmi il Capitan Jeronimo; il quale, per aver io coposciuto lungamente di quella sede, e sofficienzia che è , e per essermi certificato che mio fratello desidera d'averlo appresso, e penso che se ne servirà o nella Cittadella, o in qualche onorevol grado; la supplico quanto prima a darli grata, e libera licenza; che così facendo, per ora mi farà parso aver assai rimediato a quelle cose; ed a noi farà segnalatissima grazia e favore. Quel di più che m' occorrerà, Vostra Santità lo intenderà dagli apportatori di questa; ed io per non fastidirla con più lunga lettera, resterò baciando i Santissimi piedi di Vostra Beatitudine; pregando Iddio che la conservi sana, e felice.

Di Capodimonte, addì detto.

#### 344 Al Cardinal Sant' Angelo.

PERCHE' è necessario che la buona disposizione di Vostra Signoria Reverendissima circa la provvisione de' danari per Parma si metta in atto, le ricordo che si vaglia della promessa di quelli suoi che possono, come del Milesio, di M. Carlo, di quel suo de' Crescenzi, che ciascuno d'essi doverà promettere almeno per 500. Scudi, e così qualcun altro. E sopra tutto bisogna sar presto; altramente e la buona disposizione, e la diligenza poi sarebbe vana. Danno, come ho detto, non glie ne può venire, e si sa benesticio della qualità ch' ella sa. Se io più potessi, più sarei; ma poichè ho satta la parte mia, Vostra Signoria Reverendissima supplisca ancor essa. E le replico che sia con celerità. Ed, altro non occorrendo, le baccio le mani.

Di Capodimonte, il di detto.

## 345 Al Cardinal San Jacomo (2).

DAL Cavalier Franciotto, apportator di questa, Vostra Signoria Reverendissima intenderà le giuste cagioni, che lo muovono a non servir personalmente alla Religione, come è chiamato, e'il desiderio, che tiene di non esserne astretto, e di venirne scusato spezialmente da Vostra Signoria Reverendissima. E perchè è già buon tempo amico di Casa nostra, io la prego che si degni per amor mio pigliarlo in protezione, ed in questa, e in ogni altra sua occorrenza prestarli tutto quel giusto savore, che ella potrà. Che, oltrechè egli per le sue qualità lo merita, io n'arò particolarmente obbligo con Van

<sup>(</sup>a) Fra Giovanni Alvarez di Toledo, Spagnuolo, dell' Ordine de' Predicatori, fatto Card. da Paolo III. nel 1538. Fu figlio di Federigo Duca d' Alba, e dal fuo Arcivescovato su detto il Cardinal di Burgos, di Compostella, di San Giacomo.

Vostra Signoria Reverendissima, alla quale umilmente bacio le mani.

Di Capodimonte, alli viii. di Settembre 'MDL.

## 346 Al Cardinal Sant' Angelo.

Vostra a Signoria Reverendissima sarà informata dal Cavalier Franciotto, portator di questa, del giusto impedimento, che allega di non poter comparire personalmente a servire alla Religione Jerosolimitana, siccome ora viene astretto di sare; e quel che desidera da lei per iscusassi di questo servizio. Io prego Vostra Signoria Reverendissima che sia contenta di prestarli tutto quel savore che ella può: che, oltre a essere amico della Casa, è gentiluomo che lo merita per sè; ed io lo riceverò per un grandissimo piacere da Vostra Signoria Reverendissima, alla quale umilmente bacio le mani.

Addì sopraddetto.

## 347 A Monsignor d' Imola.

L'APPORTATOR di questa, che sarà il Cavalier Franciotto, è molto amico di Casa nostra, e per ogni rispetto merita assai.
Da lui intenderete il suo giusto desiderio, e l' impossibilità di servir personalmente alla Religione. Io vi prego che per amor mio spezialmente siate contento di savorirlo a farli otte-

ottenere il Breve della familiarità di Nostro Signore, e tutto quel che desidera per iscufarsi da questo servizio; che, oltrechè farete acquisto d'un buon gentiluomo, ne farete a me piacer singolare. E mi sarà caro intendere, che la mia raccomandazione li sia giovata. Nè altro occorrendo per questo, mi vi offero, e raccomando sempre.

Il dì detto.

348 Al Podestà, Sindico, ed Officiali di Gradoli.

Essendo informato dai vostri Abbondanzieri del bisogno della vostra Comunità. che gli uomini suoi medesimi hanno grano da supplire senza mandar suori; vi diciamo che non manchiate d'astringere quelli Gradolesi, che hanno i grani in Canino, che mettano in Abbondanza, ciaseuno per rata di quel che hanno riposto, fino a 100. some, da pagarsi loro al prezzo, che sarà dichiarato dal Signor Duca, o suoi Ministri sopra di ciò; che noi opereremo con Sua Eccellenza che si contenti per ora di questa somma. E del re-Ao per l'avvenire disporrà l'Eccellenza Sua quel che meglio le parrà. Intanto non mancate d'eseguir quanto vi diciamo. E state sani. Di Capodimonte, alli viii. di Settembre-MDL.

## 349. Al Signor Giulian Cesarino (2).

Dal Capitan Cencio Vostra Signoria Illustrissima sarà informata del caso di Giuseppino suo parente. E, perchè può sapere
quanto detto Capitano sia nostra cosa, e per
questo considerare quanto io desideri d'impetrarli savore, e grazia da lei, senz'altro
dirle io gliene raccomando quanto posso. E
la prego sia contenta per amor mio averso
in protezione, e farli tutte quelle abilità
che può con onor suo: che certo me ne sarà cosa gratissima. E del resto riferendomene a quanto le sarà porto da lui, senza più
dire me l'ossero, e raccomando sempre.

Di Capodimonte, alli viiii. di Settembre. MDL.

350

#### Al Signor Balduino.

Vostra Signoria Illustrissima intenderà dal Capitan Cencio d'Orvieto il desiderio, ch'egli ha d'ottenere un salvocondotto d'omicidio per un suo, e anco d'essere ajutato appresso al Signor Giulian Cesarini. E ricer-

Cath

<sup>(</sup> s ) Di nobilifima famiglia , caro s Carlo V. e Filippo II. Giulio Papa III. lo fece Generale dell' Infanteria dello Stato , e gli diede in feudo Civitanova , e Monte Coffero nella Marca.

caridomi di raccomandazione appresso di lei gi non li posso mancare per essere degli antichi; e degli amorevoli familiari di Casa nostra u Io la prego, quanto posso, che si degni per, mio amore di prestarli il suo favore, che tutto riceverò in persona mia propria. E a Vostra Signoria Illustrissima m' ossero, e racconmando sempre. Addì detto.

## 351 Al Cardinal Camerlenge...

IL Capitan Gencio d'Orvieto dolidera una lettera da Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima al Signor Giulian Cesarini in raccomandazione d' un suo parente, come intenderà da lui. La prego si degni per amor mio di farla per modo, che sia compiaciunto. E, perchè ella sa quanto il Capitan Cencio sia affezionato di Casa nostra, può anco sapere quanto desidero, che ottenga l'intento, suo. Del resto considandomi, che non li mancherà di savorirlo in tutti i modi, senza più dirle le bacio le mani. Addi detto.

#### 352 Alla Comunità di Lugnano.

Essendo stato qui bene informato della differenza de' confini tra voi, e Lovianesi ed avendo speranza fra pochi giorni di trovare alcune Scritture, che daranno lume di tutto'l fatto, secondochè mi si promette; vi diciamo che, in questo mezzo che sarà di

2 poco

poco tempo, non innoviate cosa alcuna: laffando li Lovianesi nella lor pacifica possessiome come è giusto. Perchè io farò vedere tutze le Scritture al mio Auditore; e se arete ragione, piglio sopra di me ehe 'l Duca ve la faccia buona; quando no, voi non dovete voler se non il dovere. State sani.

Di Viterbo, alli x. di Settembre. MDL,

# 353 Al Signor Ascanio della Cornia.

Con quella confidenza, che io ho con Vostra Signoria Illustrissima, la richieggo liberamente d' un mio desiderio per un amico della Casa a chi non posso mancare. E questo è Marc' Antonio Gatto da Viterbo, il quale vorrebbe esser Castellano della Rocca di Civita castellana. Se possibile è, la prego che me ne faccia grazia, ricompensando, come può facilmente, quel che v'è di presente con qualche altra cosa, se sosse persona, che, rimovendos, meritasse d'esser provvisto. E sia certa, che me ne sa un piacer singolare: a rincontro del quale m'offero prontissimo ad ogni suo servigio. E me le raccomando.

Di Viterbo, alli xi. di Settembre. MDL.

## 354 Al Signor Paolo Vitelli (2).

S r sono avute le vostre de' iii. e de' iv. è quanto alla prima resto molto satissatto del modo di guardarvi, e m'è stato caro che me n' avvisiate particolarmente. De' grani, già quelli della Marca son fatti, e a quest'ora doveranno essere in via, o poco meno. Io non so se nel conto, che fate del grano che vi manca, computate questi della Marca, o no; ma sia come vuole, io risolvo che vi debbiate provveder da vantaggio, e che per comprare i grani circonvicini vi vagliate ancora del Deposito, per non metter tempo in mezzo; perchè i danàri di Sant' Angelo si provvederanno di corto, e si potranno rimettere per la somma che si sarà levata. E di già . come arete inteso dal Monterchi, ho scritto a Madama che sborsi li 5000. Scudi che dite che bisognano. Sicchè quanto a questa para te si è satissatto, e di qua non si manchera tener follecitato Sant' Angelo allo sborso degli altri. Quanto all' altra lettera, io approverei il voltro configlio per rimediare al sospetto, del quale mi parlò il Venturi. Tuttavolta non mi risolvo che si debba far

<sup>(</sup> s ) Questo eccellente Capitano stava presso il Duca alla custodia di Parma.

altro fino a tanto, che non intendo la riso-Inzione che si piglia della condotta de' grani della Marca, della quale mi deve rispondere il Monterchi dopo l'arrivo suo costà; e mi meraviglio, che non me n'abbiate scritto voi ancora qualche cosa: perchè desidero pure che ne facciate deliberazione di comun confenso. E secondochè vi deliberate di quella, così giudico che debbiate col Duca pigliarne partito, come vi parrà meglio. Il Duca Orazio si prepara per il suo viaggio di Francia, e partirà li xv. o xvi. di questo con animo di passar da voi; e con quell'avvertimento the si richiede agli avvisi che tien di costà. Io mi preparo al ritorno di Roma, il che farà subito, che arò dato una corsa fino a Urbino per veder la Duchessa; che sarà fra pochi giorni. Intanto aspetto la risoluzione di quanto ho detto, e vi ricordo la diligenza, e la celerità. Nè altro occorrendo, mi wi raccomando.

Di Vetralla (a), alli xii. di Settembre

355

#### Al Duca Ottavio.

Do Po la partita del Monterchi di qua , è venuta la risposta mandata da Don Ferran-

te

<sup>-(-...)</sup> Vetralle è piccicla Città nel Patrimonio di San Pietro a due leghe da Viterbe.

te a Nostro Signore all'ultima instanza fattali da Sua Santità; e la sustanza d'essa è. come vedrà per la copia inclusa d'una del Dandino. Da che potrete facilmente considerare l'animo che tiene: e però dovete tanto più stare all'erta, e pensare ai casi vostri. Il medesimo a mio giudicio s' ha da sperare dalla Corte, per un corriero che partì di Roma al primo di questo, e doverà esser di ritorno fra pochi giorni; se il Nunzio Pighino averà avuta ancora udienza da Sua Maestà, caso che per la sua indisposizione, o pur, perchè voglia menarci in lungo al solito, non lo facci ritardare. Tuttavolta è necessario che'l Nunzio ne scriva pur qualche cosa. E aspettando questo, com'io dissi al Monterchi, mi vado intrattenendo d' andare a Roma; anzi in questo mezzo mi delibero di dare una volta fino a Urbino per yeder la Duchessa, nostra sorella, che me ne sa molta instanzia. Intanto vi certifico che non si manca di sollecitare la provvisione de' danari che vi bisognano per l' Abbondanzia. Della qual cosa, perchè io mi piglio molto pensiero, desidero che 'l Monterchi m' avvisi particolarmente del giorno, che arriverà quel grano della Marca, siccome li commisi al suo ritorno. Il Duca Orazio è stato questi giorni con me, ed è già in ordine per il viaggio di Francia, e risoluto di partire alli xv., o xvi. di questo, con animo di venirvi a vedere. Il Capitan Jeroni-Z 4 , mo.

mo, alla ricevuta di questa, sarà comparso: Avvertite che in questa sua affenza egli perde la provvisione di 30. Scudi al mese, come locotenente del Signor Ascanio. Dicolo, perchè conviene che lo ristoriate.

Di Vetralla, alli xii. del detto.

## 356 A Monsignor d'Aras.

La morte della buona memoria di Monsignor di Granuela (a), padre di Vostra Signoria, m'è stata prima di quel dolore, che deve esser comunemente ad ognuno : essendo mancato un Signore di tanto valore, e di tanta autorità appresso a tutti i Prencipi Cristiani, e per questo di tanto giovamento, e di tanta speranza al mondo. M'è di poi di dolore, e di perdita gravissima per interesse mio proprio, e della Casa mia; perchè, avendolo avuto sempre in loco di padre, e di signore, attendevamo dalla bontà, e dalla protezion sua il rimedio, e la fine della nostra mala fortuna. Oltrechè me n'affliggo ancora più per l'afflizion di Vostra Signoria, e degli altri suoi fratelli, del contento, e del dispiacer de quali participo ancor io. Tut-· tavol-

<sup>(</sup>a) Niccolò Perrenotto, Signor di Granuela, Segretario favorito di Carlo V. morì in Augusta alla metà di Agosto di quest' anno, mentre l' Imperadore vi zeneva la Dieta.

tavolta, poichè ci dovemo in ciò conformar con la volontà di Dio, e con la necessità della natura, dovemo anco sopportarlo con pazienzia. E dal canto suo se ne può consolar spezialmente, che quanto agli anni si può dir che sia visso assai, e quanto alla grandezza, e alla sincerità dell'azioni, e alla fama che lascia di sè, si deve credere, che non sia mai per morire. il che mi pare gran parte del nostro fine in quanto al mondo . Oltrechè avendo lasciato sè medesimo nella persona di Vostra Signoria; e con la medesima vertù, e con la medesima riputazione appresso Cesare, par che continui ancor la vita, e l'animo suo medesimo in lei. E io dal canto mio me ne consolo ancora con questo, che in suo luoco m'è restata la Signoria Vostra con li stessi beni dell'animo, e della sortuna, e con quelli della natura da vantaggio per esser più giovine; onde che ripongo in essa la medesima speranza, che avevo in lui: e tanto più quanto da lei meima mi si offerisce. E di ciò ringraziandola, quanto posso, prego Dio che abbi dato a quell'anima riposo, e a lei conceda sofferenza, e consolazione. Ed essendole buon fratello, come era buon figliuolo di suo padre con tutto 'l core me le raccomando.

## 357 A Don Diego (a).

AVENDO inteso per lettere di Monsignor d' Aras la morte di Monsignor Granuela suo padre, buona memoria, per averne fatta con Vostra Eccellenza, che l'era tanto amica, e con Sua Signoria che l'era figliuolo, una perdita medesima; siccome me ne dolgo a par di tutti due, così mi pare di dovermene condoler con ciascuno. E avendo fatto questo officio con Monsignor predetto, lo so medesimamente con lei; perchè essendo quel dabben Signore stato cagione d' acquistarmi l'amicizia di Vostra Eccellenza; per questo spezialmente son tenuto a mostrarle il dispiacer ch' io sento d'averlo perduto: il che mi è di molta afflizione, e di molto danno. Ma poiche non si può far altro, è necessario sofferirlo con pazienza. E non entro a consolarnela; perchè, oltrechè ho biano d'esserne consolato a par di lei, mi parria di' far cosa indegna della prudenza, e della costanza sua, e della sperienza, che tiene delle cose del mondo, e della condizione della vita umana. Dio abbia dato a quell' anima quella requie, e quella gloria;

<sup>(</sup> s ) Don Diego di Mendoza, di cui s' è parlate pag. 63. e 183.

she merita la bontà, e la virtù sua; ed a Vostra Eccellenza insieme con noi altri ne dia pazienza, e consolazione. Nè altro occorrendo per questa, in tutto ch'io posso me l'osfero, e raccomando. Addi detto,

# 358 A Monsignor d' Imola.

LE vostre de'ix., e degli xi. mi sono state grate oltra modo per essere distesamente scritte, e piene d'affezione, e d'avvertimenti. E ho piacer grandissimo, che Nostro Signore si sia satisfatto nel ritorno del Capitan Jeronimo, e del Buoncambi. E quanto alla risposta di D. Ferrante, me non ha egli gabbato di molto, avendomi già presupposto che dovesse rispondere una cosa simile; pure è bene, che Sua Santità si chiarisca di mano in mano del suo procedere. E son certo, che egli ancora averà fatto alla Corte officio contrario a quello, che Sua Santità aspettava da lui intorno a questo negozio: poiche tuttavia contra le sue capitolazioni medesime ritiene i grani di quei poveri cit« tadini Parmigiani così ingiustamente ; ed in questa sua risposta se la passa senza farne parola. Io aspetto di veder l'originale delle lettere, perche mi dice di volermele mostrare ; sebben resto interamente satisfatto del funto, che voi n' avete mandato. E intanto appigliandoci al configlio che ci date, che ci ajutiamo da noi quanto possiamo; non si man-

# 302 LETTERE

mancherà dal canto mio di farlo, eziam com impegnar parte delle mie entrate. Io mi preparo alla venuta di Roma; e di già ho inviato parte della mia famiglia: ma non avendo negozio d'importanza, che mi stringa a venir, fino che non s'ha la risposta di quanto si scrisse alla Corte per l'ultimo corriero, in questo mezzo mi trattengo di quà, per esser con Orazio avanti che parta; e forsi che darò una corsa sino a Urbino per satisfare a mia sorella, la quale me ne sa molta instanzia; e di poi me ne verrò alla distesa 2 Roma, come quello che ho desiderio, e bisogno di godermi i favori, che piace a Sua Santità di farmi, come voi mi scrivete. E quanto alla modestia che mi ricordate, io vi fono obbligatissimo dell' amor che ve'l fa dire; e credo pure che vi doverò satissare in questa parte: e non credo d' aver dato fino a ora tal faggio di me, che si abbia a dubitare che io sia per vivere-altra vita, che moderata, e da Prelato. che non avendo mai fatta infolenzia alcuna ch'io mi ricordi, quando ero minor d'anni, e maggior di fortuna; ragionevolmente s' ha da credere, che non sia per farlo nell'età, e nello stato in che mi trovo. Oltreche la riverenza, e l'obbligo che io tengo a Nostro Signore, e'l rispetto che porto a tutti i suoi, mi faranno sempre netto d'alterigia, e di far cose disconvenevoli al grado mio, e all' onor di Sua Beatitudine. A me pare di effe-

essere ordinariamente di questa natura; ma fenza dubbio vengo a Roma con questo proposito, e prego Iddio, che mi basti : perchè con tutto questo veggo che sarà difficile di reprimer la malignità, e la maledicenzia delle genti : poichè fino a ora conosco che l' innocenzia passata non mi giova contro le male lingue, e i pessimi offici che si sanno a tutte l'ore contro di me da quelle persone che manco dovrebbero. Tuttavolta ioso qual sono stato, è qual delibero d'essere; e confidando nella verità, e nella benignità di Nostro Signore verso di me, vengo armato di pazienzia contra ogni avversità, e pieno di speranza in Sua Beatitudine; e con ferma fede ch' ella con l'ajuto di Dio provvederà ai nostri bisogni. Dell'altre cose riserbandomi a ragionare a bocca, per questa fo fine: pregandovi a baciare in mio nome umilmente il piede a Sua Santità, e la mano al Reverendissimo di Monte.

Di Vetralla, alli xiii. di Settembre. MDL.

# 359 A Monsignor de Grassis (2).

MESSER Baccio Nasi mio familiare ha una lite innanzi al vostro tribunale contra Gia-

<sup>(</sup> s ) Achille de' Graffi , Bologuese , Uditor della Sacra Rota : nel 1551. fu fatto Vescovo di Montefiascone .

Giavelli per conto del Secretariato del Contado Venusino, della quale parlerà a Vostra Signoria per mio ordine il Sala mio Auditotore. Io le raccomando quanto posso la buona giustizia d'esso Messer Baccio, e la spedizion di detta causa. E tutto quel savore che gli sarà, riputerò che sia per me medesimo. E a Vostra Signoria m'ossero, e raccomando. Di Vetralla, addì detto.

## 360 Al Vicelegato d'Avignone (2).

Sono stato informato delle liti criminali contra il Giavelli: e, perchè mi par bene che si terminino, non manchiate di proseguirle, secondoche porta la giustizia, e dessidero che quanto prima se ne venga a fine. Nè altro per questa. State sano. Addi detro.

#### 362 A Monfignor Rettor del Contade d'Avignone.

Non mancate di proseguir le liti criminali, che si hanno contra al Giavelli, e sollecitate che quanto prima si terminino per giustizia; che così sono informato, che sia ben di sare. E state sano.

Di Vetralla, addi detto.

362 Al

<sup>(</sup> a ) Il Cardinal Farnese era Legato di Avignone.

#### 362 Al Commissario di Loviano.

ESAMINATA fin a ora la differenza de' confini tra gli uomini di Lugnano, e quelli di Loviano, son d'oppenione che i Lugnanesi abbino buone ragioni, se altro non apparisce in contrario. E però prudenza vostra sarà, lassando stare i rigori, e l'esorbitanzie, far di forte che la cosa non si conduca a rottura; essendo beneficio, e debito comune di noi altri, che queste due Comumità siano in pace, ed unite insieme, come si può dire che abbino un sol governo. E però procedetevi maturamente, e non violentando dalla parte vostra, nè manco innovando più che si sia fatto; perchè vo pensando d'accomodare in qualche modo questa causa, che ci sia la satisfazione del Duca 4 è della Comunità. Intanto andate voi disponendo, e facendo capace così gli uomini della terra, come anco il Duca di quel che è veramente il dovere, ed io penserò al restante. Sate sano.

Di Vetralla, alli xiv. di Settembre. MDL.

# 363 A Monfignor Prospero Santa Croce (a).

ALLE due, che m'avete scritte, se non: voglio usar cerimonie con voi, non so che mi

<sup>(</sup> a ) Prospero Santa Croce , Romano , dopo varji

mi dire, perchè non accade altro che ringraziarla delli molti, e diligenti, ed amorevoli avvisi che mi dà; e de' buoni offici. che sa per me, e dell'affezion che mi mostra: il che con voi mi par soverchio. E però passandomene, le dirò solo che mi farà grandissimo piacere a tenermi ragguagliato nel medesimo modo per l'avvenire; perchè, sebbene ho degli altri che 'l fanno, mi satisso particolarmente del giudicio vostro, e non ognuno penetra a quelle cose, nè tocca quei punti che fate voi. Spezialmente mi è piaciuto il motto, che avete tocco a Nostro Signore delle sue dimostrazioni verso Casa nostra. Mi sarà caro intendere a che Nostro Signore si risolve valersi di voi. E benche. vi desideri in Roma, piglierò per bene ogni vostra satisfazione. E altro non occorrendo. mi vi offero, e raccomando.

Di Vetralla, alli xiii. di Settembre. MDL.

364 Al

impieghi fostenuti in Roma, su da Paolo III. eletto Vescovo di Chisamo, Città del Regno di Candia: indi spedito Nunzio in Alemagna, in Portogallo, in Ispagna, ed in Francia; dove si acquisto tanta riputazione nel maneggio di gravissimi affari, che la Regina Caterina lo nomino all' Arcivescovado di Arles, e Papa Pio IV. lo promosse alla porpora nel 1565. Is suoi Registri si trovano stampati all' Aja nel 1718. colla versione Francese a canto, e comprendono socilettere dirette al Santo Card. Carlo Borromeo.

### Al Cardinal Santa Croce.

MESSER Orazio Baglione, mio Cameriero, defidera un comodo da Vostra Signoria Reverendissima, il quale arebbe per l'ori dinario a fare a qualcun altro. E questo è una casa livellaria nel Castello della Tratta del suo Vescovato d'Agubbio, la quale è ricaduta a questi giorni per morte del Capitan Vico di detto loco. E perchè li sarebbe di molto acconcio alle sue possessioni, vorrebbe ch' ella si degnasse di concederla col medesimo Livello a lui in terza generazione, nel modo che l'aveva detto Capitano, e con quell' utile della Chiesa, e cautela che si fuole. Voltra Signoria Reverendissima mi farà grandissimo piacere a preperlo in questo a tutti gli altri, e contentarlo con effetto. perchè per le sue buone parti l'amo assai . e m' ha lungo tempo servito.

Il dì detto . /

#### 365 Al Cardinal di San Jacomo.

SE la domanda del Signor D. Pedro fusse tale, che io lo potessi compiacere senza mio carico, e con manco disordine dell'officio mio, Vostra Signoria Reverendissima può esser sicura ch' io non glie l'arti negata la prima volta che me ne richiese; con tutto che mi fosse di troppo più danno, che non si Vol. L. A a

conviene al grado mio di sopportare; così per servizio del Signor Duca di Fiorenza . e di Vostra Signoria Reverendissima, che possono in me tutto quel che devo, come per le buone qualità della persona propria di D. Pietro, al quale sono inclinatissimo di fare ogni sorte di piacere. Ma io prego Vostra Signoria Reverendissima, che si degni per amor mio informarsi da i pratichi di questi offici : e intenderà facilmente che la grazia. che mi domanda, non si fece mai nè dai miei predecessori, nè da Pontesice alcuno. nè in tutto, nè in parte; e Paolo, santa memoria, non volse che si facesse per il Cardinal Sant' Angelo, che gli era nipote, e fratello a me. E che sacendola io, oltre al molto pregiudicio che me ne verrebbe, non passerebbe senza scandolo della Corte, che io fussi il primo a introdurre uno abuso di tanto mal esempio nella Cancelleria, ed in officio di tanta importanzia; e senza nota d' inconsiderato, e di troppo prodigo donatore; non si convenendo a me di stimar sì poco una pezza di questa sorte, venendo massimamente una tal concessione in pregiudicio di chi potesse succedere a me. Vostra Signoria Reverendissima sia contenta metter se stessa in persona mia; e, considerate le mie ragioni, le quali mi pajono efficacissime, la supplico che si degni pigliare in bene questa mia resistenza, e sar capace il Signor D. Pedro,. che non posso, e non devo più che tanto. E poi-

E poiché in questo non mi è lecito di compiacerlo, vagliasi della buona volontà, ch'io tengo di satissarle in ogni altra cosa, che sia più proporzionata al potere, e all' officio mio. In che m'offero prontissimo a servirla sempre.

Di Vetralla, alli xv. di Settembre. MDL.

Al Signor D. Pedro. 366

LE medesime ragioni, che m' impedivano a non fare a Vostra Signoria la grazia, che mi domando, del tutto m' impediscono ora, che non la possa far di parte; perchè nè anco in questo modo truovo, che sia fatto mai da' miei predecessori in tempo alcuno, e per alcuna sorte di persona; nè modo, nè scufa, che lo debba far io. Ora io prego Vostra Signoria che sia contenta d'avermi per iscusato, e non mi stringere a fare una cosa, la quale, non tanto che sia oltre alle forze mie . e alla modestia che debbo tenere, ma oltre al debito dell'officio mio, e di tanto pregiudicio, e di tanto mal esempio alle cose della Cancelleria: nella quale bisogna andar molto considerato per non esser tacciato, in bocca d'ognuno, come farei, facendo questo, ed in questo tempo massimamente. Vostra Signoria si serva del buon animo che tengo di farle servizio in altro, che possa fare con manco rumor di questa; che per tutti quelli rispetti, ch' ella mi dice, e per A a mol-

# 372 LETTERE

molti, che mi muovono particolarmente nella persona di Vostra Signoria, io son dispostissimo a compiacerla. E con questo me l'offero, e raccomando. Il di sopraddetto.

# 367 Alla Contessa dell'Anguillara (2).

Non potendo mancare agli uomini di Vetralla per il governo, ch' io tengo di quella Comunità; prego Vostra Signoria che sia contenta per il dovere, ed anco per amor mio, provvedere che Batista Laurino di detto loco sia pagato dagli eredi del Signor Gio. Pavolo, buona memoria, d'un credito di certi panni, il quale dice costare per polizza sottoscritta di mano d'esso Signore. In che mi sa ricercar lei, come tutrice di detti eredi, che sacilmente lo può sare. Ed, oltrechè sarà cosa ragionevole, io lo riceverò per molto piacere da Vostra Signoria. Alla quale m' offero, e raccomando sempre.

Di Capranica (b), alli xvi. di Settembre.

MDL.

368 Al

<sup>(</sup> a ) Forse Porzia d'Anguillara, figlia di Gian-Paolo Signor di Ceri, e moglie di Gio. di Cammillo Orsini.

<sup>(</sup>b) Picciola Città nel Patrimonio della Chiefa, piantata fopra una collina tra i due laghi di Bracciano, e di Ronciglione.

#### 368 Al Nunzio di Portogallo.

ALLA partita di Vostra Signoria di Roma io le dissi a bocca, e di poi le replicat per lettere, che delli frutti del Monasterio di San Pietro de Aquilis si doveano pagare a Messer Achille della Volta 300. Ducati di Camera per tre semestri decossi della pensione di 200. Ducati l'anno, che li su asserata sopra detto Monasterio dal Reverendissimo di Visco. Or di nuovo le dico il medesimo; e di più, che di detti frutti, o di denari, che vanno in mano d'esso Reverendissimo, Vostra Signoria gli ne sborsi quanto prima, com' è ragionevole. E a lei m'osseraccomando. Il dì detto.

# 369. Al Vescovo di Cesena (a).

E R A necessario ch' io avessi bisogno di voi, per sar ch'io vi rescrivessi; e questo non è tanto colpa della mia negligenza quanto della secchezza delle vostre lettere, che non se ne può cavare argomento pur di sopposte, non che di risposte. E sete in una Roma, dove nascono ogni di infiniti accidenti degni d' istorie, non che di letteruzze di quattro

<sup>(</sup> a ) Giambatista de' Spiriti di Viterbo, eletto Vescovado di Cesena da Paolo III. nel 1545.

versetti, che mi fate; e sono anco in gergo, che non si possono interpretare, e d'una lettera che non ne magnerebbono i cani. Io perifo che voi aspettassi, ch'io vi ringraziassi della diligenza de' vostri avvisi, e che vi siate anco scandalezzato, che non v' abbia risposto: e come di mala lingua, e di non troppo buon pensiero che siete sempre, arete detto, ed imaginato, o che non v'abbi degnato, o qualch'altra simil vanità. Ma non vi sete apposto, perche procede da quel che v' ho detto : e le vostre lettere non meritano risposta, poiche non se ne può cavar fugo; e questo è lo ringraziamento, che averete da me delle vostre fatiche. E con tutto ciò i se non servite Marcello Alsano, che farà apportator di quella, vi faremo peggio. Egli vi dirà il bisogno, che ha del vostro favore, e voi sapete quanto mi sia antico servitore, e quanto l' amo. Desidero grandemente, che fi tenga satisfatto di me a di voi : e lassando star le baie da un canto, ve lo raccomendo quanto posso. Io non ho faputo trovare altro foggetto da rispondere alle vostre, non volendo dare in quei ringraziamenti, che s'usano da ognuno, ed avendo voi un capo straordinario dagli altri. Ora fe l'avere per male, scingetevelo, e purchè serviate Marcello, del resto intendetela a vostro modo ; e per l'avveniré chiaccherate più, se volete che vi risponda. E state sano se potete. Addi detto.

Al Duca Ottavio.

Dopo che Nostro Signore ha pur intesa la risposta di D. Ferrante, e chiaritosi dell' undar suo, ha mandato a posta Messer Angelo, suo Secretario, a darmi conto di tutto: e come quello che aspettava ancora dalla Corte risposta conforme, com'è venuta con effetto, secondo vedrete per l'inclusa, m'ha fatto intendere per il medesimo Messer Angelo: che in ogni caso l'animo suo è quale è stato sempre, disposissimo a non mancarci di tutti gli ajuti, e favori, che ci bifogneranno con tanta significazione di benignità. e d'affezione, e con sì pronte offerte, che da Sua Santità non si può più desiderare : mostrando che, oltre all' ordinario che sa. fopplirà di più ancora agli altri bisogni. Sicchè Vostra Eccellenza non manchi per questo d'animo; perchè giunto a Roma, spero di cavar del frutto di questa sua buona intenzione, che sarà di momento. Intanto per non mancare dal canto nostro, di quà si provvede al sopplemento del deposito, e fra quattro giorni vi faranno li 4000. Scudi del Cardinal Sant' Angelo, per la provvisione de' grani. Non restate voi di far la vostra parte, guardandovi, e provvedendovi, come si ricerca; e del resto sperate in Dio, e nel tempo, e nel favore di Sua Santità, che le cose siano per avere qualche buon esito. Il A 2

Duca Orazio parte di quà poco dopo questa, la quale vi inviera per uno de' suoi in diligenza per darvi avviso della sua partita. Da sui intenderete distesamente della buona disposizione di Sua Santità verso di noi, e de precetti, che vi dà per la preservazione di cotesta Città. E, di tutto a sui rimettendomi, non vi dico altro, se non che non manchiate a voi medesimo: che di quà da Sua Beatitudine, e da noi sarcte sovvenuto di sutto, che vi sarà necessario. Attendete a conservarvi. Di Caprarola (a), alli xviii. Settembre. MDL.

Con effetto le dimostrazioni di Nostro Signore verso di noi sono straordinarie; e dopo la partita di Messer Marc' Antonio Venturi con infiniti modi, e con gli effetti ancora s'è ingegnato d'assicurarci che dice da
vero: e che 'l Venturi non avea ben compreso l'animo suo, come s'è visto spezialmente nella spedizione del Capitan Jeronimo, ed ora in questa di Messer Angelo. E,
per quanto posso considerare, Sua Santità è
stata con qualche gelosia che noi, disperandoci del suo ajuto, non ci diamo in preda
all' Imperatore. Il che oltre alla prima sua
buo-

<sup>(</sup>a.) Caprarola, uno de' più magnifici palagi d' Italia, fatto fabbricare dal Card. Farnese : e ne su Architetto il Vignola. Se n' è parlato anche alla pagina 295.

buona intenzione, non è di poco stimolo a Sua Beatitudine per i nostri bisogni. E peròstate di buon animo, e sollecitate le vostre provvisioni, massimamente della condotta del grano in Parma.

### 371 A Monfignor d' Imola.

QUESTA notte alle sette ore compatse il corriero con lo spaccio a Messer Angelo, il quale era di già partito. E pensando che nel suo mazzo sossero lettere a me, l'apersi ; e trovai solamente la copia della lettera di Monsignor Pighino, che voi dirizzate a me. La lettera di Messer Angelo non m'è parso d'aprire per quel rispetto che devo; e così li si rimanda. La risposta di Sua Maestà a me non è nuova, non ci avendo mai fatto fondamento, e avendomi voi accennato, che Nostro Signore ci aveva poca speranza. Non per quello io mi sgomento, sperando in Dio, e nel favor di Nostro Signore, che non solamente non ci mancherà della protezione, e dell'ajuto suo, come ha fatto fino a ora, ma che sia per provvedere da vantaggio al bisogno, non meno della Sede Appostolica, che di noi altri. E con questa confidenza ci manterremo finchè aremo spirito: avvisandovi che dal canto nostro tutti: siamo d'un medesimo volere, di concorrere con tutto quello, che abbiamo al mondo. alla conservazione di quella Città, e della.

giurisdizione della Sede Appostolica. Intanto io desidero che da voi medesimo andiate considerando, e di poi ritraendo dalla disposizione delle cose, e dalla prudenza di Nostro Signore quel, che vi pare che debba feguire di quelto nostro caso; e che partito debba essere il nostro, ed in che speranza avemo a vivere. Io mi sforzerò, quanto prima potrò, venire a' piedi di Sua Santità: allora si potrà consultare più strettamente. In questo mentre mi sarà di gran satisfazione aver qualche lume del giudicio di Sua Beatitudine, e dell'oppenion vostra, perchè mi saranno di gran giovamento alle mie deliberazioni. Ho ritenuto il Cameriero parecchie ore; aspettando di aver le lettere di Messer Giuliano, che son venute per questo corriero; per intendere che partiti son questi, de' quali fi mostra che sia stato parlato; e non essendo comparse, non ho voluto più trattenerlo: ma giunte che saranno ve se ne sarà parte, perche Nostro Signore sappia tutto che corre. E non occorrendo altro, m'offero ec. Di Capparola, addì detto.

# 372 Al medesimo.

I o vi ringrazio quanto posso della dillgenza che avete usata a prevenir con le vostre la venura tiel corriero con la lettera di Monfignor. Piglino. Priegovi che continuate di sare il medesimo per l'avvenire; dandomi anco-

ancora tutto quel lume che potete, di quanto vi pare che debbiamo fare, e della speranza che tenete delle cose nostre. Non si fono ancora avute le lettere di Messer Giuliano, e per questo non posso sapere che speranze sieno quelle, con che ci vogliono pasturare; che ve ne direi qualche cosa, perchè non veggo che il Pighino me specifichi cosa alcuna. Messer Angelo non mi lassò copia alcuna di quanto portò qui da Nostro Signore, ed io per modestia non ne le richiesi. Mi sarà caro che da voi me ne facciate parte, per poterla meglio considerare.

Di Caprarola, il dì fopraddetto.

# 373 Al Vicelegato d' Avignome.

QUESTA causa dello spoglio della Comunità di Caviglione da molto che dire; e, disserendosi la sua spedizione, ne potria nascer disordine. Imperò non mancate di terminarla quanto prima per giustizia; che così desidero, e così convien che si saccia. E, replicandovi che non manchiate, senz' altro dirvi per questa, mi v'ossero, e raccomando.

Di Caprarola, alli xix. Settembre, MDL.

### 374 Al Locosenente di Vetralia.

DOMENICO di Zelli mi fa intendere, ehe per alcune parole che disse a me d'aver udite di Messer Gabbriello, è vessato da lui

con arrecarselo ad ingiuria, e di già glie n'ha mosso lite. Io mi meraviglio di questo suo procedere, e vi so intendere, che gli mettiate silenzio; perchè quel che si dice a me, e per via di relazione, non si deve interpretar per calunnia. E farà bene a non assumersi tanto, e voi a non darli tanto d'orgoglio. E bene valete.

Di Caprarola, il dì sopraddetto.

#### 375 Al Cardinal di Monte.

G 1 o. Batista Arrivabene, mio servitore, ha bisogno del savore di Vostra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima, come da lui sarà informata. Io la prego che si degni d'averlo per raccomandato; e, se bisognerà che ne sacci una parola con Sua Santità, la supplico, che si degni sarmene grazia: accertandola che tutto l'ajuto, che li verrà da lei, lo riceverò in persona mia propria. E con questo le bacio umilmente le mani.

Di Caprarola, alli xx. di Settembre. MDL.

# 76 Al Presidente.

Vostra Signoria sarà informata dall'Arrivabene, mio servitore, apportator di quessita, del bisogno ch'egli ha del suo savore per una grazia, che desidera da Sua Santità. Io prego Vostra Signoria che sia contenta per amor mio di non mancarli, che

mi

mi farà cola gratissima. E me l'offero, e raccomando sempre.

Di Caprarola, il di sopraddetto.

### 377 Alla Comunità di Mont' Alto.

A V E M O accettati per nostri Vassalli li apportatori di questa, che saranno Silvestro Fortuna, e Avanzino suo fratello, Corsi, con tutti della lor samiglia. E, perchè disegnano d'abitare a Mont'Alto, non mancate di riceverli tutti, come vostri fratelli, e come cari sudditi che ci sono, con participazione di tutte quelle abilità, ed esenzioni, che godete voi medesimi, e con ogni dimostrazion d'affezione: perchè son persone, che lo meritano, ed a noi ne sarete piacere. State sani. Il dì detto.

#### 378 All Auditor dello Stato.

SILVESTRO Fortuna, e Avanzino fuo fratello con tutte le lor famiglie si sono nuovamente offerti per nostri Vassalli, ed io gli ho accettati volentieri, perchè so che sono persone da sarne capitale. E, perchè disegnano d'abitare a Mont'Alto, non mancate di ordinare a quella Comunità, che siano ammessi a tutte le abilità, che godono quelli del loco medesimo, e che sieno ben visti, ed accarezzati così da loro, come da tutto lo Stato, che, oltrechè così si convenga, io

ne riceverò piacere, perchè li amo partico-

Di Caprarola alli xx. di Settembre . MDL.

### 379 A Messer Pietro Paolo Buoncherici.

VISTO quanto il Marzio scrive della razza Pignatella, e la difficoltà, e pericolo di condurla a Cosenza; mi risolvo che si ritenghino solamente li cinque polledri, che ne sono già cavati, e che quelli si conduchino quanto prima, facendo che venghino ben condizionati, e che siano bene attesi. Del resto mi contento che si faccino danari, purchè non si butti via : che mi par gran cosa, che una razza di sì buon nome sia così presto scaduta, e di sì poco valore, che non se ne truovi più di Scudi 300. Imperò vedete che se ne faccia partito con più vantaggio che si può : perchè non mi curo tanto del poco utile che se ne cavasse, quanto della vergogna che sarebbe di non averla conosciuta. State sano.

Di Caprarola, addì detto.

### 380 A Monsignor d' Imola.

Dat Lo Spinello, il quale su mandato nella Marca per la provvisione de' grani per Parma, mi si scrive che il Tarano Governatore di Fermo sa renitenzia di lassarli cavare quella parte, che si compra in quello Sta-

Stato, non offante il Breve di Nostro Signore, e la licenzia ottenuta da Sua Santità e dalla Camera; per modo che è necessario, che per una lettera efficace li facciate intendere la mente di Nostro Signore, e l'importanza di questa provvisione per l'interesse particolarmente della Sede Appostolica; e provvediate con ogni altro officio. che vi parrà a proposito, che detti grani si possino estrarre, e condurre, come quelli, che si provveggono per ordine di Sua Santità. E questo bisogna che sia con celerità. perchè non perda tempo per la condotta. Oltre di questa lettera ne dimanda un' altra al Tesoriero della Marca, con ordine che di quel che ne viene alla Camera non li sia fatto pagare cosa alcuna, atteso che va in beneficio così della Sede Appostolica, come nostro. Dell' una, e dell' altra vi prego facciate diligente spedizione; e circa questo non altro. Con questa si rimanda la copia del Capilupo, del Pighino, e la lettera di Mesfer Angelo. Della prima s' è cavato solamente un sunto, e mandato al Duca; e, per non aver tempo, non se n'è preso altro sunto per me. Mi farete cosa gratissima a mandarmelo. E per l'avvenire osserverd il precetto di Nostro Signore di non pigliar copia alcuna, ancorachè, pigliandola, si tien fecreto. Le cose di Parma procedono con quella cautela, che Nostro Signore desidera. e dal canto nostro non si manca di quelli ave vertimenti, e di quelli rimedi, che fi conoscono a proposito. Del resto ci siamo in tutto rimessi a Dio, ed alla protezione di Sua Beatitudine. E altro non occorrendo ec.

Di Caprarola, il dì detto.

Appresso, perchè lo Spinello scrive ancora che i grani si possono far passare più comcdamente appresso a Ravenna, ancorachè non sia necessario; dove li Dazieri per usanza lo potrebbono molestare per il dazio; si desidera un' altra lettera al Legato di Romagna, che ordini ai Dazieri di detto loco, che non diano molestia, mandandosi li grani per ordine di Nostro Signore, e possendosi far di manco di passar di detto loco, sebbene con un poco d' incomodo.

#### 81 Al Cardinal Maffeo.

PER l'inclusa a Monsignor d'Imola Vostra Signoria Reverendissima vedrà le due lettere, che lo Spinello dimanda per li grani, che s'hanno a cavar della Marca. Sarà contenta dell'una, e dell'altra sar sollecitare la spedizione, e mandarla quanto prima a detto Spinello per la via degli Altoviti con l' altre incluse a lui, e tutto con più celerità che sia possibile. Alla sua de'xix. non m'occorre dir altro, se non che non so che crapule si voglia dire; che qui la vita nostra è tutta nelle mani di Messer Tizio, il quale con le sue risorme ci ha ridotti a una parsimonia a suo modo: pensate, che non è quella degli altri. Ma, perchè penso che queste cose si fingano per disegno di chi le dice non è se non bene, che ne scriva l'autore. E non so perchè s'usi tanta cireospezione in queste debolezze, ne quel che si voglia dire ché le lettere si leggano in concione: e non siamo tanto trascurati nelle cofe nostre, ne tanto scempj, che non veggiamo quel che ci conviene. E se lo dite da vero, e lo credete, mi fate torto: se per burla, non dovete stare per questo che non sappia quello che si dice, e da chi: perchè non si sa così fiera delle lettere come si dice. Quanto al mio ritorno, perchè fate il conto senza noi, però calcolate qualche volta alla grossa. Ci siamo stati fino a ora di quà, perchè non s'è potuto far di meno: ma s'è sollecitato sempre di poter tornar quanto prima; tanto che penso lunedì partir per Urbino, dove starò il manco ch'io posso. E ritornando, vengo con buona risoluzione di far questa benedetta riforma di vita; ancorache non mi pare d'avermi a riformare in molte cose, nè di molto momento: sebbene io veggo, che mi si grida addosso, come se io susti un grande infolente . Basta, che stard a bottega più che potrò e non farò cosa, che scandalezzi il mondo, e spezialmente il Principe; che importa. Del resto se non satisfo interamente Vol. I. Bb

al Vescovo d'Aquino (a), pazienzia. Di Caprarola, alli xx. del sopraddetto.

382 All' Auditor de' Grassis,

Io non so il merito della causa Bononien. de Vedrano, nella quale è interessato Monsignor del Giglio (b), mio familiare; e per questo non posso venire ai particolari con Voitra Signoria; ma so bene che'l Giglio ha bisogno del suo savore, o almeno che ella non li sia contraria, e che pretende d'aver ragione. lo non voglio circa di ciò usar molte parole con Vostra Signoria; basta ch' ella può si pere quanto aptico, e quanto caro servitore mi sia : e da questo considerare quanto mi farà grato ch'ella abbia per raccomandata la sua giustizia, che d'altro non si cura, come quello che è modestissimo. Voglio solamente ch' ella sappia di più, che tenendo io questa causa per mia, in me proprio locherà tutto quell' onesto favore, che le piacerà di farli. E, con questo pregandola quanto posso che sia contenta d'averla in protezione, m' offero a rincontro prontissimo ad ogni suo comodo.

Di Caprarola, alli xxi. di Settembre. MDL. 383 Al

<sup>(</sup> a ) Vedi a c. 291.

<sup>(</sup> b ) Tommaso del Giglio , Bolognese , Abbreviatore de Parco Majori .

#### Al Cardinal Crestenzio. 383

Un' altra volta ho scritto a Vostra Signoria Reverendissima in raccomandazione di Raglione mio servitore per impetrarli la vacanza de benefici già di Cariglio nella Diocesi di Siviglia, i quali sono a disposizion sua. Intendo ch'ella ha risposto essere stato ancor ricerca dall' Imbasciatore di Spagna per un altro: e che aspetta ancora i parenti del mor-. to, a' quali par che disegni conserirne qualcuno. Monfignor Reverendissimo, ne quello per chi intercede l' Imbasciatore, nè li parenti del Cariglio sono della medesima Dio cesi, come il Raglione. Imperò a nessuno stanno meglio che a lui; ed esso potrà dar quella pensione, che a Vostra Signoria Reverendissima parrà, alli parenti del morto; sicchè ella può facilmente, e giustamente accomodar Raglione, e loro, e a quello dell'Imbasciatore potrà compiacere in altro, che li sia più comodo. Imperò la prego, quanto più posso, che si degni di fargliene grazia. che certo me ne farà piacer singolare: perchè mi trovo molto ben servito da lui, e desidererei, che si compiacesse in questa occasione.

Di Caprarola, il dì sopraddetto.

384

#### Al Duca di Fiorenza.

ASCANIO Cello, mio caro e antico servitore, per una sentenzia ottenuta in Camera Appostolica contra Alfonso Maria Accolti. ha per assegnamento la casa, dove abita l'Imbasciatore di Vostra Eccellenza. E per esecuzione di detta sentenzia procura d'entrare in possesso di detta casa; ma per quel rispetto che deve a lei, non si risolve a farlo senza sua buona grazia, e per mia intercessione desidera d'ottenerlo. Io non so se ciò li sosse di pregiudicio; imperò quando ci avesse interesse alcuno, la prego che sia contenta commettere a Roma a chi le pare a proposito che, costandoli che 'l possesso che desidera Messer Ascanio sia legittimo, lo lasci eseguire : che, oltrechè sia cosa ragionevole. me ne farà piacer singolare. E a lei m' offero, e raccomando sempre. Il di detto.

#### 385 Al Locotenente di Vetralla.

NELLA causa di Giovanni di Michele non mancate di proseguire, e terminar giustamente, e sommariamente, secondochè dal Sala v'è stato lasciato, non ostante che di quà l'avessi rimessa all'Auditor dello Stato, dal quale la rivochiamo. E state sano.

Di Caprarola, alli xxii. Settembre . MDL

386

#### Al medesimo.

DELLA vendita della bandita vi si dice, che mi par ragionevole, che gli uomini della Terra sieno preseriti a i sorastieri ancora con qualche disvantaggio. Imperò concludete con quelli, che la vogliono per Scudi 2325. come dite, e sate loro il contratto.

Di Caprarola, alli xxii. fopraddetto.

# 387 A Messer Giuliano Ardinghello.

S' EBBE già risposta di quanto vi si scriveva per conto del Monasterio Compostellano, e di poi non v'è stato rescritto altro sopra di questa materia, per non esserne fatta altra instanzia dal Signor Canonico apportator di questa: il quale è quello che fu prima promotore di questo negozio. Ora perchè egli si risolve di venire in persona a questo negozio, riferendomi a lui dell' importanzia della cosa, e di quel che li farà bisogno d'operar per ottenerlo, non vi dico altro: se non che dalla parte vostra non manchiate di fare ogni officio necessario, ed opportuno a conseguire il favore, che si desidera; modestamente però, e con avvertenza che non si faccia contra a quel che mi si conviene. E per questo affare vi si mandano lettere credenziali a Monsignor d' Aras, al Signor D. Francesco di Toledo; co' quali Bb 3 Pproprocederete in questo con quella prudenza, che vi pare opportuna: proponendo destramente loro qualche ricognizione del favor che ne faranno; perchè la cosa è di momento, come intenderete; rimettendomi nell'altre cose a quel che vi scrivo appartatamente nell'altra, della quale sarà apportatore il medesimo. E circa questo non altro.

Di Caprarola, ali xxii. del detto mese.

# 388 Al Signor D. Francesco di Toledo (2).

Ho commesso all' Ardinghello, che si vaglia sempre del savor di Vostra Signoria in ogni occorrenza; ma spezialmente ora li dico che saccia capo a lei per la spedizione del Monasterio, del quale da lui sarà ragguagliata. Io la prego che non li manchi, secondo la sede ch' io tengo nell' opera sua. E, del resto rimettendomi a quanto da esso Ardinghello le sarà ricerco, me l'offero, e raccomando sempre. Di Caprarola, addi detto.

# 389 A Monfigner & Aras.

L'ARDINGHELLO riferirà a Vostra Signoria Reverendissima la ragion, ch'io ten-

( \* ) Francesco di Toledo , Conte di Oropesa , 5glio di Ferdinando di Toledo IV. di questo nome . go sopra al Monasterio Compostellano, e il bisogno ch' io ho del suo savore per ottenerme la spedizione. Io la prego, quanto posso, che sia contenta di non mancare, secondoche da lui sarà richiesto, di sar quelli offici ch'io spero dalla bontà, ed amorevolezza sua sopra di questo affare: che, conseguendolo, riputerò d'averlo da lei. E, del rimanente riportandomi a quanto dall'Ardinghello medesimo ne le sarà detto, me l'ossero, e raccomando sempre.

Di Caprarola, alli xxii. di Settembre detto.

### 390 Al Reggente Ficarola.

Messer Giuliano Ardinghello, mio Agente, dirà a Vostra Signoria un mio desiderio particolare circa la spedizion d' un Monasterio Compostellano, sopra del quale ho le ragioni che intenderà da lui. Pregola sia contenta prestarli tutto quel savore, ch' io spero da lei. E, considando nella sua bontà, che non sia per mancarli, me l'ossero, e raccomando sempre. Il di detto.

### 391 Al Duca d'Alva.

Con quella confidenza ch' io tengo appresso di Vostra Eccellenza io la prego, che si degni di favorir la spedizion che io desidero circa il Monasterio Compostellano, del quale le parlera l'Ardinghello, mio Agente.

Bb 4 E, ri-

E, rimettendomi a quanto da lui ne le farà detto così circa al negozio, come al bisogno, che arà del suo savore, con tutto il core me l'offero, e raccomando.

Addi detto.

# 392 A Messer Giuliano Ardinghello.

MAGNIFICO nostro Carissimo. Il vostro spaccio de' v. ix., e x. di questo, inseme con quello de' xxviii. del passato si è ricevuto qui in Caprarola tre giorni fa, e si è visto quel tanto, che Monsignor Pighino ha passato con Sua Maestà nelle cose nostre, e la risposta, che Sua Maestà gli ha data; di che avemo anco avuto conto da Nostro Signore, con tutta quella confidenzia che possiamo desiderare. E, sebbene la risposta non è tale che abbiamo causa di contentarcene in parte alcuna; e ci paja di veder verso di noi poca dimostrazione, che la servità, e sede nostra sia fin qui conosciuta; nondimeno io mi voglio consolare per due cose. Tra l'altre, la prima, perchè Sua Santità è quella che mantiene, e conserva in Parma il Duca Ottavio, e ce lo conserverà tuttavia più prontamente con quella spesa, che ha cominciato a far da principio, e da vantaggio, se bisognerà, come padrone diretto di quel Feudo: l'altra, perchè io spero che col tempo Sua Maesta sia pur un giorno per conoscer la servitù nostra, e non dar tanto

l'orecchie a i nostri emuli, e nemici, che posponga il servizio suo proprio, come mi par che faccia. Dovete sapere che Sua Santità mossa da buon zelo sece scrivere a' dì passati a Don Ferrante in conformità di quello, che ha scritto a Monsignor Pighino, acciocchè egli facesse buon officio: e veggo. che ha fatto sutto il contrario per la risposta istesta, che diede sopra di ciò al Capilupo. Ma non me ne meraviglio, poichè trova anco pretesto che noi altri cerchiamo di porli insidie : e mette le mani innanzi, come fe a noi non fussero noti i modi, che tiene per insidiar la vita a ciascuno di noi; ed usando ogni stranezza possibile contra Parma, e contra il Duca Ottavio, e non offervando, se non a suo arbitrio, la tregua, e capitolazione che ha con esso lui per conto de' grani ricolti di là dal Taro ; siccome penso che già ne abbiate avuto avviso. Or per tornare al punto, vi dico quel che tante volte vi si è scritto, e replicato, che la volontà nostra intorno alle cose di Parma, e Piacenza depende, e dependerà sempre da quella di Nostro Signore, come conviene per l'obbligo, e giuramento che si ha con la Sede Appostolica, e con Sua Beatitudine: la quale come reputa la causa per sua propria. così son certo che in questo caso replicherà. gagliardamente alle ragioni, che di costà fi sono ssorzati di addurre in contrario della intenzion sua; e noi staremo di mezzo aspet-

tando quel che piacerà a Dio d'inspirare a Sua Maestà, che degni operare quando che sia a beneficio, e quiete nostra. E intanto crederd che sia bene, che voi cominciate a pensare al vostro ritorno: perchè la causa si ha a trattar solo per mano di Sua Santità. e del suo Nunzio, al quale potrete insinuarlo; avvisandovi però che della diligenza, e delle azioni vostre io mi chiamo benissimo contento, e satisfatto. Io ebbi una lettera da Monsignor d' Aras per avviso della morte del Signor suo Padre, buona memoria, alla quale rispondo con questa alligata (a). Voi la presenterete, accompagnandola con quelle efficaci parole che potrete maggiori : condolendovi seco di tanta perdita, e rallegrandovi dall'altra parte dell'esser Sua Signoria successa in quel luogo con tanto favore, ed autorità, secondoche alla virtù, e meriti suoi si conviene. Per mezzo del qual Signore io mi persuado di aver appresso a Sua Maestà sempre grazia, e favore conforme all' affezione, ed osservanza che li porto. Vorrei pur, prima che partiste della Corte, che vi venisse finito il negozio della tratta de' mici grani di Monreale, siccome vi ho scritto tante volte, e che si vedesse, ch' io abbi riportato un favore una volta. Non partite però senza nuovo avviso. E state sano.

Di Caprarola, il di fopraddetto.

393 Al

<sup>(</sup>a) E' la 327. di questo Volume.

393

TENGO una di Vostra Signoria de'x., e con essa è piaciuto a Sua Santità mandarmi a dar conto di tutto ch' ella ha passato con Sua Maestà circa il nostro negozio. E dall' Ardinghello intendo particolarmente con quanto fervore, e diligenza lo tratti; il che non mi è punto nuovo, sperando dalla bontà, e dall' affezion sua ogni amorevole, ed efficace officio. E così come ne le sono infinitamente obbligato insieme con tutta la Casa mia; così prego Iddio che mi dia occasione di poternele mostrare gratitudine. E spero anco un giorno di potere, perchè la grande obbligazion, che vi tengo, mi farà industriofo a cercare per ogni via di farle servizio : Intanto la prego a star secura di questa mia buona volontà, e valersene in tutto ch' ella conosca ch' io la possa metter in atto; che dove conoscerò di poterlo fare da me, lo farò senza che mi richiegga. Intanto la ringrazio di quanto ha fino a ora operato, e di quanto so che opererà a beneficio delle cose nostre. Circa le quali non mi pare di doverle dir altro, essendomene rimesso in tutto alla protezione, che ne tien Sua Santità, e all' ordine, che a lei piacerà di darne a Vostra Signoria; alla quale con tutto il core m'offero, e raccomando. Il di detto.

# 394 Al Cardinal Cornaro.

Dat Capitan Cencio d'Orvieto Vostra Signoria Reverendissima sarà informata del suo desiderio, quale è di ottenere un salvocondotto per suo fratello. E venendo esso medessimo, non mi stenderò a dirle altro del fatto. Solo le so sede per questa, che il Capitan Cencio è uno di quei rari servitori, che abbia la Casa nostra, e che per tale desidero che sia conosciuto da lei, non pure in questo particolare, ma in tutte l'occorrenze sue. E l'assicuro, che tutti i favori, che li sarà, saranno locati nella persona mia medesima. E con questo umilmente le bacio le mani.

Di Caprarola, il di fopraddetto.

# 395 Al Signor Jeronimo da Correggio.

Per rispondere ora, più particolarmente che non ho satto, a quella parte della vostra lettera, dove mi parlate de i Mantachi, vi dico che, per i rispetti che voi mi avete allegati, e per altri che mi muovono nuovamente, io sono di parere che non si sermino in Correggio; perchè so di buon luogo che ancora li portano pericolo, come intenderete poi. Imperò provvedete, che quanto prima se ne-vadano nel Bresciano, o dove meglio vi parrà; con quei savori, e con quell'

quell'indirizzo, che potrete lor dare con onor vostro. E avvertendoli, che pensino a guardarsi quanto possono, e che avvertiscano dove, e con chi praticano. A quest'ora doveranno aver inteso quel che è seguito di Franceschetto, e Tibaldo. Il padre ancora sta in malissimo termine. Dio l'ajuti. Di loro, se non son savi, lor danno. Attendete a conservarvi.

Di Caprarola, alli xxiii. di Settembre. MDL.

# 396 Al Signor Anton Maria di Savoja.

M 1 meraviglio grandemente, che non abbiate avute mie lettere in risposta delle vostre, che m'avete scritte; nelle quali con tutto che mi dichiate, che non sono leggibili, ho conosciuto non solo quel che volete dire, ma l'animo vostro buono verso di me, e l'affezion che mi portate; la quale m'è carissima, e ne so capitale, e me ne varrò sempre in tutte le mie occorrenze. E, perchè sono obbligato a rincontro ad amat voi, non dovete dubitare che io non vi porti altrettanto d'affezione, e che non sia desideroso di farvi ogni sorte di piacere, e di comodo. Imperò valetevi di me in tutto ch' io possa; che farò il medesimo di voi. E, quanto all' andata della Corte, io non posso dir altro, se non che vi raccomando le cose nostre in genere; e de' particolari in che

mi possiate giovare, mi rimetto all' Ardinghello, che negozia la per me, dal quale lo potrete sapere. E ringraziandovi di queste vostre amorevoli osserte, e osserndomi a voi in tutto ch' io possa, vi prego mi tegnate in buona grazia del Reverendissimo, e Illustrissimo mio di Trento. E mi vi raccomando. Di Caprarola, alli xxiii. di Settembre.

MDL.

### 397 Al Vescovo di Nepi (a).

Io penso che Vostra Signoria burli con me, quando dice che non fo stima di lei: che per ogni rispetto ha da tenere ch' io la stimi, e che l'ami, e che la tenga per uno di quelli amici miei, e della mia Casa, in chi mi possa considar d'ogni cosa, ed in ogni fortuna, come fo veramente. E se non la trattengo con cerimonie, può ben pensare che procede da molta securtà che tengo seco, e da credere anco che tra noi non accaggia. La ringrazio dell' avviso delle cose dell' Abbazia, e dell'offerta che mì fa circa a questa causa. Il Cardinal S. Angelo ormai deve essere in Roma per questo conto. Vostra Signoria sarà contenta d'esserue seco, e intender

<sup>(</sup> s ) Pietro Antonio de Angelis, di Cesena, Go-vernatore di Roma.

der da lui tutto quello che occorre circa questo, e darli quelli configli, e quelle avvertenze, che speriamo dalla prudenza, e dall' amorevolezza sua. E risolvasi ch' io sia tutto suo, e in quel che le possa far piacere, o comodo alcuno, si vaglia di me con quella considenza, che io sarò di lei. E me l'offero, e raccomando sempre.

Di Caprarola, alli xxiii. Settembre. MDL.

#### 398 Al Cardinal di Ferrara.

Ho indugiato fino a ora di rispondere alla domanda, che Vostra Signoria Reverendissima, ed Illustrissima mi sa dell' officio del Vigliere d' Avignone, per informarmene dal mio, che aspettava di là ; il quale è pur venuto, e mi dice che pensa vi sia un decreto, che i Cittadini non possono esercitar detto officio. Ma perchè non me ne parla assoluto, ed io non desidero cosa maggiormente, che di compiacerle; alla mia venuta di Roma ne procurerò migliore informazione, e cercherò tutte le vie di poterle satissare: assicurandola che così in questo, come in ogni altra cosa, pur ch' io possa, son dispostissimo a servirla. E umilmente le bacio le mani. Il dì sopraddetto.

399

Al Duca di Firenze.

L'APPORTATOR di questa sarà il Capitan Lodovico da Pisa, il quale venendo per alcune sue faccende, e del Capitan Jeronimo, desidera, bisognando, il suo savore. E perchè l'uno, e l'altro sono miei amici, in tutto che alle lor cose possa giovare giustamente, la supplico me ne facci grazia. E le bacio le mani ec.

### 400 A Monsignor d'Imola.

MOLTO Reverendo Monsignor. Alla sua ultima ricevuta con li sommari, e con la copia della lettera scritta al Vicelegato della Marca, non accade altra risposta, se non che conosco la diligenza, e l'affezion sua nelle mie cose, di che molto la ringrazio. Ho/di poi ricevute le lettere della Corte dell' Ardinghello; le quali rispetto alle vostre. non dicono cosa, che sia degna di darvene avviso, come da Monsignor di Pola ne potrete intendere. Sto per montare a cavallo per Urbino, ma la pioggia non mi lascia: pur penso di partir oggi à ogni modo, e, quanto prima potrò, sarò di ritorno. In tanto desidero, che baci il piede di Sua Santità da mia parte. E a lei m'offero, e raccomando.

Di Caprarola, a'xxiv. detto.

Dall'amico d'Agubbio ho ritratto quanto voi sapete, ed io ho scritto di nuovo al
Duca Ottavio. Il punto si riduce a questo,
se il grano è conducibile, o no; e quando
non si vegga la condotta spedita di tutto,
è meglio che voi sacciate prima quell'altro
mercato coi vostri amici, e di poi attendere
ancora a questo in ogni modo. E di questo
giudicio mi rimetto a voi altri, che sete
insà il satto. E sto pur aspettando, che ma
avvisiate, avanti che parta da Pesaro, di quel
che risolvete, acciocchè possa fare la provvisione per tutta la compera. Andate cauto
quanto potete nel vostro viaggio. E state sano.
Alli xxvi, di Settembre, MDL.

402 Al Cardinal di Carpi.

VENNI iersera a Pesaro per veder mis sorella, e'l Signor Duca mio cognato, e trovai che v'era Monsignor Brugia nostro; il quale mi si sece incontra, e mi ricevette come padrone del loco, e con molti amorevoli accattamenti, ai quali tutti corrisposi cortigianissimamente. Questa mattina è partito per Ferrara ancor indisposto di gotte. Scrivo a Vostra Signoria Reverendissima questa sua gita, perchè vada pensando con che disegno possa essere, e che vadia facendo, Vost. L. Cc

tanto più quanto di corto sarà di ritorno. Io fra quattro, o sei giorni penso di dar volta per la via di Loreto. Intanto desidero la sanità, e la buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima, alla quale umilmente bacio le mani.

Di Pesaro, alli xxiix. di Settembre sopraddetto.

#### 403 Al Duca di Parma.

VISTA l'instanza, che mi si sa da voi altri, e considerato che 'l trovarci costà tutti insieme non può partorir se non qualche buona risoluzione alle cose nostre, mi son deliberato di venir prestamente a star quatero giorni con voi ; ancor ch' io sia certo che a Roma se ne darà all'armi, dove la gente si scandalezza, ch' io son venuto pur fin qui. Ma poiche mi son tanto avvicinato, e la strada è buona, ed io col presto risorno posso rimediare alle dicerie della Corte, mi son risoluto di farlo. E però domani a qualche ora mi partirò; e, non domani, l'altro, penso di esser con voi. Per questo non vi do altra risposta alle due che m' avete mandate per avviso della condotta de'grani. A bocca soppliremo a tutto. E intanto attendete a conservarvi.

. Di Pesaro, alli xxx. di Settembre. MDL.

# 404 Al Signor Paolo Vitelli.

Voi m'avete finalmente persuaso a dare una corsa sin costà, con tutto che a Roma si sia per sar rumore di questa mia venuta. Domani partirò di quà, e, non domani, l'altro, disegno d'esser con voi; e per darvi tempo di mandarmi scorta, se così vi pare, vi rimando questo corriero in diligenza. E, se giudicate, che sia bene ch' io mi trattenga in qualche loco, rimandatelo subito. E avendoci a veder di corto non vi dico al tro. Di Pesaro, addì detto.

# 405 Al Signor Giovan di Vega (2).

La vittoria, che Vostra Eccellenza ha riportata dall' impresa d'Affrica, è tale est' io,
me ne debbo rallegrar seco; non solamente,
come amico affezionato suo, e desideroso
della propagazione dell' Imperio di Sua Maestà Cesarea, ma come Cristiano; poichè ne
risulta benesicio universale a tutto il Cristianesimo, così per l'esaltazion della sede,
come per la securezza delle provincie. Il
qual frutto solo è tanto grande, che mi par
Cc 2 super-

<sup>(</sup> a ) Vedafi la nota a carte 209, di questo Ve-

# A04 LETTERE

superssuo di magniscarla con altre circostanze, per molte, e grandi che siano quelle che la possono mostrar grandissima, come la è con essetto; massimamente per esser notissime, e considerate, e celebrate da tuta to'l mondo. Me ne rallegro adunque, come ho detto, desiderando che le sia d'altrettanto merito appresso a Dio, di quanta riputazion l'è stata, e sarà semprè appresso degli uomini.

Di Roma, il primo di Novembre. MDL

# 496 Al Duca di Fiorenza.

QUESTA sarà per dar notizia all' Eccellenza Vostra, come io mi sono ricondotto a Roma, acciocchè sappia dove mi comandare. Dio sa quanto abbia desiderato, ed ella può saper quanto mi tornasse comodo, e satissazione a far la strada di Toscana, per baciarle le mani, e conferir le mie cole con dei. La cagion che me n' abbia distolto, penso che per la sua prudenza le sia nota, e che me ne arà per iscusato. E, poiche con la presenza non l'ho potuto visitare, sopplisco ora con questa; avendo del resto ragionato col Secretario Buonanni, E pregandola a tenermi per suo sempre, e dovunque io sono; con tutto il core me l' offero, e raccomando.

Di Roma, il dì sopraddetto.

Al Duca di Ferrara.

407

PER soddissare in parte al debito mio, e all'osservanza, ed obbligo, che tengo verso l'Eccellenza Vostra, ho voluto con questa farle noto il mio ritorno a Roma. Saperà dunque dove mi truovo, e conseguentemente si potrà servir dell'opera mia: se per avventura le tornasse bene di farmi tanto savore, come io desidero che saccia sempre, ed in ogni occorrenza. che per li molti savori, che riceve tutta la mia Casa da lei, sono obbligatissimo, e dispossissimo di farlo. E aspettando che si degni di comandarmi, con tutto il core me le ossero, e raccomando.

Di Roma, il dì sopraddetto.

# 408 Al Vicelegato della Marca.

Domento Ciminelli da Macerata, citato a comparire davanti a Vostra Signoria,
è ricorso qui più per trovar modo di mitigar
la sua indegnazione verso di lui, che per
fuggire il suo giudicio, o querelarsi di lei.
M'ha fatto pregare da persona, che m'è
carlssma, che io voglia esser quello, che
glie ne renda un poco più propizia, o almeno non tanto severa, quanto gli par di
trovarla nelle cose sue: tenendosi innocente
di quanto li su imputato la prima volta, e
per assai leggier causa richiamato la seconCc z da.

da. Io son certo ch' ella non è tanto rigida, quanto forse s' immagina : tutta volta la giustizia è formidabile per se stessa ; e questo giovine avendo tanto patito, quanto egli dice che ha fatto in prigione, non s'asficura di venirle innanzi, ancorache non fi creda di meritar castigo. Io ho tanta buona relazion di lui, che non voglio mancar di pregarla quanto posso, che, poichè egli ha dato qui securtà di stare a ragione, si voglia contentare di non molestar quella che ha data di costà, e di mostrarseli anco benigno, e trattabile, quanto può con onor fuo, e salva la degnità dell' officio: che certo me ne farà piacer singolare. E a Vostra Signoria m' offero, e raccomando ec.

# 409 Al Governator di Monreale (2).

VI commettemmo che faceste contratto del Casale di Falamonica a Messer Jeronimo Upesinghi nel modo, che allora vi si disse. E benchè quella commessione sia bastante a far che ne mettiate loro in possesso : pur non l'avendo satto sino a ora, vi si dise per questa che ne diate loro libera possessione; e mandata a me la copia del contratto

fatto

<sup>(</sup> a ) Il Cardinal Farnese era Arcivescovo di Mon-

fatto con essi, sopra del quale ratisicheremo ancor noi . E bene valete.

Di Roma, al primo di Novembre. MDL.

#### Alla Duchessa d' Urbino. 410

INTENDO che in Sinigaglia si trova un . Moise d' Abram, Ebreo, il quale è debitore a un Pier del Riccio non so che somma di danari. E come malamente li tiene, così fugge per ogni via di restituirli. E, perchè io desidero che il creditore sia satisfatto, prego Vostra Eccellenza che voglia permettere, che detto Ebreo sia detenuto, senza che si venga per via di giudicio a darli tempo di nuova fuga, come dal detto Piero. o fuo Agente, sarà ricerca: che me ne farà molto piacere. E a Vostra Eccellenza mi raccomando.

Di Roma, al primo di Novembre sopraddetto.

# Al Duca di Fiorenza.

TORNATO da Parma mi stava in Roma affai quieto, avendo dato buon ordine alla preservazione delle cose nostre; e godendomi de favori, che Nostro Signore per sua benignità continua di farmi, e della protezione, che tiene di noi altri; quando m' ha soppraggiunto la malattia del Duca Ottavio mio fratello, e di Madama nel medeli-Cc 4 mo

mo tempo. E pur ieri per un corriere a posta mi su satto intendere che l'uno, e l'altro hanno male di momento; e quasi tutti dubitano di lunghezza. Nel qual caso, per ogni accidente che potesse nascere, m'è parso necessario ch' io vi ritorni con diligenzia; ed anco Nostro Signore me l'ha comandato. E come quello, che voglio ch'ella sia sempre consapevole d'ogni mia azione, l'avviso per questa come in questo punto parto a quella volta. E dovunque io mi sia, ed in qualunque sortuna, in tutto ch'io potrò mai con tutta la Casa mia sarò sempre prontissimo a servirla. E alla sua buona grazia mi raccomando.

Di Roma, alli ii. di Novembre. MDL.

# 412 A Carlo Quinto Imperatore.

AVENDO io nuovo avviso che l'indispofizione di Madama, e del Duca Ottavio era
di momento, e non senza qualche pericolo
della vita dell'uno, e dell'altro; ho risoluto di passare in diligenzia sino a Parma,
acciocchè, per qualche sinistro accidente che
occorresse, io sussi pronto a complire il debito mio circa la tutela di quel figliuolo.
Della qual cosa, con tutto ch'io abbi dato
conto al Signor Don Diego suo Imbasciatore, m'è parso nondimeno convenire alla servitù, e devozion che porto alla Maestà Vostra, dargliene avviso particolare per questa
lette-

lettera: confidando che di questa mia azione la Maestà Vostra resterà satisfatta, e contenta, come di servitore che mira a farle servizio in tutte le occasioni, che mi si presentano. E con questa fiducia la supplico ad usar della sua solita, e grande benignità in verso della Casa nostra, che le sarà sempre devotissima.

Di Roma, il dì sopraddetto.

# 413 A Monsigner d'Aras.

ALL' ultima di Vostra Signoria de' xii. non occorre altra risposta, se non ch'io ho sentito grandissimo contento della corrispondenza, che mi mostra dell'affezione, che io con tutta la mía Casa le prometto, o per dir meglio le conservo; essendo sempre stata la medesima, da che io la conobbi primamente: e dopo la morte dell'Illustrissimo suo padre, buona memoria, non vi aggiungo altro di nuovo, che quella stessa osservanza ch' io portava a lui, la quale come eredita-... ria trasferisco in Vostra Signoria; e la prego che si risolva a tenerla per sincera, e per cordialissima, quanto io non le posso esprimere. E, sebbene in ogni occorrenza io m' ingegnerò a tutto mio potere di dimostrarla con gli effetti, non è però ch' io non desideri occasione ancora da lei di metterla in atto. E di ciò pregandola con tutto il core, me, li miei fratelli, e le mie cose

tutte le offerisco di nuovo, e per sempre. Resta ch' ella si degni di valersene, e di tenerne protezione per preservarle ancora a se medesima, ed alli Signori suoi fratelli: alli quali insieme con lei cordialmente mi raccomando ec.

# 414 Al Cardinal Crescenzio.

IL Buoncambi darà conto a Vostra Signoria Reverendissima di quanto io ho commesso, e spezialmente di ciò che m' è stato ricordato per lettere del Cardinal Maffeo; il che si sece subito, come farò sempre tutto quello, che per un minimo cenno potrò comprendere, che sia mente, e desiderio di Nostro Signore. Ne ringrazio Vostra Signoria Reverendissima infinitamente; e la priego che, secondo la speranza ch' io tengo in lei, si degni d'avvertirmi di quel ch' io medelimo in cio non conoscessi : e d'affecurar Sua Santità ch' io non mancherò mai di servirla, e adorarla come son tenuto per tanti , e si gran beneficj , e savori ricevuti da Sua Beatitudine; in buona grazia della quale la supplico a mantenermi. E a lei umilissimamente bacio le mani.

Alli . . . di Novembre . MDL.

Ho indugiato di scrivere & Vostra Eccellenza molti giorni, non avendo cosa di momento da farle intendere : il che non ho manco adesso. Le dirò nondimeno, che di Parma mi son ricondotto a Roma; avendo lassato il Duca, sebben non guarito affatto, almeno in termine di securezza, e Madama sana del tutto. Desiderava nel ritorno visitar la Duchessa; ma per lo meglio non m'è parso di far la via di Romagna. Ho preso quella di Toscana; ed avendo mandato a Pisa il Cavalier Ugolino a scusarmi col Duca di-Fiorenza, me ne son passato a dilungo da Scarperia per Mugello, e Valdarno, non senza diligenza, per esser a Roma quanto prima. Con tutto ciò sono stato cavato di strada dal Signor Ascanio della Cornia, e condotto a Perugia per una sera : che m'è stato però di molta satisfazione, avendo visitato Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Cognato, col quale sono stato una mattina a pranzo.

Qui da Nostro Signore sono stato ricevuto con la sua solita benignità; e Sua Santità continua ogni di più mostrarsi graziosa, e savorevole alle cose nostre, le quali con Sua Maesta sono ancora ai medesimi termini. E, con tutto che io non ne speri più che tanto, pure avendo Don Diego avuto dalla Corte non so che commessione di nuovo, m'è parso sar questa diligenza di trovarmi a vedere quel che vuol dire. E di quanto segue, darò poi ragguaglio a Vostra Eccellenza, alla quale intanto bacio le mani.

Di Roma, alli xx. di Decembre. MDL.

# 416 Al Cavaliere Ardinghello.

VISTO quanto scrivete dalli due di questo fino alli xiii., così a me, come al Vescovo, ritraggo che la pratica del nostro negozio è tronca del tutto; e son chiaro asfatto, che gli avversari nostri possono appresso a Sua Maesta più con li mali offici. e con le false suggestioni a metterne in disfidenza della Maestà Sua, che noi altri con la ragione, col dovere, e col buon animo'. che avemo avuto, ed avremo sempre di servirla con quella fede, e con quella divozione, che avemmo fatto sempre, e che non resteremo di fare ancora per l'avvenire, non ostante la disdetta, che avemo con la Maestà Sua: sperando che finalmente il proceder del tempo, la pazienza, e la servitù mostra, e la prudenza, e la bontà di Sua. Maestà sia per ridur queste cose a miglior disposizione, che non sono al presente; che poiche così piace a Sua Maesta, così convien che sia. E da qui innanzi non più per modo di negoziare, ma di porger semplicemen-

cemente la verità, s' ha a rispondere così da Monsignor Nunzio, come da voi alle ombrate ragioni; con che conosco che gli nemici nostri muovono la mente della Maestà Sua a diffidar di noi. E quanto a quello che dicono ch' io ho spirito tropp' alto; Sua Maestà l' ha potuto fino a ora conoscere in me, e in tutti i miei, che non avemmo potuto procedere con più sommissione. nè con più rispetto, che avemmo fatto verso la Maesta Sua. Quanto al diffidarne, perchè ci tenemo mal satissatti de' Ministri di Sua Maestà, questo non sa che non ci possiamo tener satisfatti di lei. Che sebben non troviamo grazia seco, non è però che ce ne disperiamo in tutto, e che non ci disponiamo a contentarci ancora di quel che piace a Sua Maestà. E da questo può fare argomento, quanto faremmo contenti, e fatisfatti, e di più obbligati al servizio suo, quando ci degnasse della sua grazia: non si dovendo credere che debba poter in noi più l'ingiuria de' suoi, Ministri, che lo rilevamento, e'l beneficio suo proprio, congiunti con l'interesse, che è piaciuto a Sua Maestà ch' abbiamo seco; e la naturale inclinazione, ed osservanza di tutta la Casa nostra, e l'abito, che si può dir ch'abbiamo fatto al servizio della Maestà sua: dalle quali cose nè anco per l'ingiurie, che ci sono fatte da' fuoi Ministri, ci possiamo distorre. Ma fino a ranto che la Maesta Sua sta persuasa delle

ı

# ALA LETTERE DEL CARO.

delle apparenti ragioni loro, conosco che le nostre, per evidentissime che sieno, non ci hanno loco. E per questo non m'è nuova l'esclusion della nostra pratica: non mi sarà ancor nuovo che non creda dell'insidie, che mi si tendono tutto il giorno da loro. Delle quali sono stato molti giorni a darvi notizia ec.

# IL FINE DEL PRIMO VOLUME.

# TAVOLA

De'Cognomi, o delle Dignità di coloro ai quali furono scritte le Lettere di questo I. Volume.

| Altoviti, Bindo. a car-  | da Bertinoro, Lodovico.          |  |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| te 170                   |                                  |  |
| Amaseo, Romolo. 293      | 220. 226<br>Bianchetti, Giovanni |  |
| Angeloni , Gio. Nicco-   | 270                              |  |
| 10. 218                  | Bobadilla. 52                    |  |
| d' Aras , Monsignore .   | Boncherici, Pietro Pao-          |  |
| 16. 360. 390. 409        |                                  |  |
| Arcella, Monsignore . 64 | lo. 382<br>Boni, Andrea. 219     |  |
| Arciduca d'Austria. 15   | Borgia, D. Cefare. 340           |  |
| Ancivescovo di Fioren-   | • • •                            |  |
| za. 242                  | C                                |  |
| Ardinghello, Giuliano.   | _                                |  |
| 190. 235. 389. 392.      | Cafarelli . Bernardino .         |  |
| 412                      | Cafarelli, Bernardino.           |  |
| Auditore della Came-     | Capitan Andrea da To-            |  |
| ra. # 157                | di. 339                          |  |
| del Duca Orazio.         | Bombaglino: 339                  |  |
| 248. 253                 | Jeronimo da Pi-                  |  |
| dello Stato . 314.       | fa. 337                          |  |
| 381                      | Capitolo, e Canonici di          |  |
|                          | S. Pietro. 272                   |  |
| В                        | Cardinal 137.                    |  |
| •                        | 139. 165                         |  |
| Balduino, Signore. 136.  | Armignacco , 277.                |  |
| 152. 303. 310. 354       | 280                              |  |
|                          | Con                              |  |

| Cardinal d' Augusta . | Santa Fiora. 226.                   |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 46. 70                | 294                                 |
| Camerlingo . 155.     | Sangiorgio. 334                     |
| 208. 355              | San Jacoma . 351.                   |
| di Carpi. 149.401     | 369                                 |
| Cornaro. 139. 176.    | ≠ Savello. 272                      |
| 219. 396              | Sermoneta . 255.                    |
| di Coria . 112.       | 270                                 |
| 148                   | Sfondrato . 18. 30.                 |
| Crescenzio . 150.     | 64. 119                             |
| 197. 227. 345. 387.   | di Silva. 206.244                   |
| 410                   |                                     |
| 410<br>Crespi. 36     | Tornone. 330<br>di Trani . 224.     |
| Durante . 21. 58.     | 282. 333                            |
| •                     | di Trento. 29.44.                   |
| 104. 254              |                                     |
| di Ferrara. 4.244     | 69. 72<br>di <i>Urbin</i> o. 60.341 |
| 399<br>Cimano         |                                     |
| Gienense. 35.153      | Castaldo, Gio. Bati-                |
| Maffeo. 133. 142      | sta. 49                             |
| 168. 178. 204.215.    | della Cervara, Sforza.              |
| 221. 225. 233. 262.   | 309                                 |
| 273. 306.384          | Cefarino, Giuliano.                 |
| de' Medici. 306       | 354                                 |
| di Monte. 36.50       | Cherubino, Messer . 327             |
|                       | Commissario di Lovia-               |
| cenzio . 132. 152.    | no. 362                             |
| 247. 311. 320. 380    | Comunità di Bolsiena.               |
| di Ravenna. 3         | 308                                 |
| S. Angelo . 245.      | di Gradoli. 340                     |
| 342. 350. 352         | di Lugnano. 355                     |
| Santa Croce . 36.     | di Mont' alto. 187.                 |
| <b>295.</b> 369       | 381                                 |
|                       | Con-                                |

| Confessore di S. M.     | 200. 239. 388.400.                          |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Cefarea. 5. 47          | 404. 407                                    |
| i del Re di Porto-      | Orazio Farnese.                             |
| gallo. 13               | 251. 253. 284. 296 <b>.</b>                 |
| Conte di Castagnera .   | 298. 309. 315. 325.                         |
| 12                      | 401.                                        |
| di Masino. 307          | Ottavio, Farnese.                           |
| Scotto , Niccold .      | 1'9. 214. 182. 1'85.                        |
| 32                      | 191. 216. 258. 264.                         |
| Ugoccioni. 32           | 296. 316. 338.358.                          |
| di Vivioso. 14          | 375. 402                                    |
| Contessa dell'Anguilla- | di Urbino. 5. 20.                           |
| ra. 372                 | 21. 77. 118. 411                            |
| della Cornia, Ascanio.  | Duchessa di Firenze.                        |
| 153. 163.338.343.       | 240                                         |
| ~~ 35 <b>6</b> :        | Leonora. 78                                 |
| da Correggio, Jeronimo. | Madre. 79. 117                              |
| 113. 202. 396           | di Urbino. 20.77.                           |
|                         | 117. 131. 189. 323.                         |
| D                       | 407                                         |
| Dan Jina Man Gamana     | E                                           |
| Dandino, Monsignore.    | E ·                                         |
| Datario. 276            | Ermolao, Jacomo. 298                        |
| Doanero di Viterbo 250  | Limotus, jutonis. 290                       |
| Don Pedro               | F.                                          |
| Duca d' Alma 201        | Fattor dello Stato. 326 Ferro, Ottavio. 326 |
| di Aucilo.              | Fattor della Stata. 226                     |
| di Braganza. II         | Ferro. Ottavio. 226                         |
| 3                       | Ficarola, Reggente . 391                    |
| 405                     | Foglietta, Überto. 335                      |
|                         | Frangipane, Curzio.                         |
| Vol. I.                 | Dd 1,72.                                    |
| 7                       | 7/4                                         |

| 172. 172 240.245.                 | L L                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 2694 301. 312                     |                                          |
|                                   | Legeto di Bologna. 24                    |
| G                                 | della Marca. 39.104                      |
|                                   | di Perngia. 301                          |
| Gabelliero di Tofcanel-           | Locotenente di Vetral-                   |
| 16. 315                           | la. 379. 388                             |
| OR GAMBETAL CO. 1574-             | del Vicatio del Pa-                      |
| mero. 138                         | pa. 267                                  |
| nero. 138<br>del Giglio, Tommafo. | ps. 267<br>M                             |
| 171. 223                          |                                          |
| Gievio, Monsignore . 328          | Modama d'Austria,                        |
| Governator di Monrea-             | cioè la Duchessa di                      |
| . 406                             | Parma. 180. 193.<br>Malopera, Garlo. 308 |
| di Parma. 61                      | Malopera, Carlo. 308                     |
| de Granuela, Antonio.             | Maratino, Auditore. 267                  |
| 16. 71. 76, 89.                   | Mario , Paolo . 169. 250                 |
| de' Grassis, Monsigno-            | Martinengo, Abate. 346                   |
| 365. 386                          | Mastro Generale d'Al-<br>topascio. 186   |
| Gualtieri, Sebastiana.            | topascio. 186                            |
| 323                               | de' Medici, Don Gio-                     |
| · I                               | vanni. 184                               |
| 7.1.61                            | Mignanello, Monfigno-                    |
| Imbasciatore di Fran-             | re. 134. 162. 211                        |
| cia. 327                          |                                          |
| Imperadore Carlo Quin-            | Mensignore, N. 314                       |
| 20. 67. 68. 115.                  | Mensignore, N. 336                       |
| 7.5                               | Monte, Gio. Batista. 151                 |
|                                   | 7.4                                      |
| Teleman formall                   | Nicolas, Monsignore.                     |
| Infante , fratello del            | 158. 256. 345                            |
| Re. 10                            | Nostro Signore, cioè                     |
|                                   | Ps-                                      |

| •                                | 410                     |   |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| Papa Giulio III.                 | R                       |   |
| 141. 151. 155.222.               |                         | • |
| 228. 249. 261. 349.              | Rangone, Baldassar, 269 |   |
|                                  | Re Cristianissimo . 17, |   |
| 105. 108.109.111.                | 1127                    |   |
| 373                              | di Pòrtogallo. 8        |   |
| di Spagna. 40                    | de'Romani. 15           |   |
| di Vinegia. 27                   | Reggente di Cancelle-   |   |
| N. N. 94. 97. 99. 101.           | ria. 321                |   |
| 116. 123. 138. 196.              | Regina di Francia . 128 |   |
| 252                              | di Portogallo.          |   |
| 0                                | Retter del Contado d'   |   |
|                                  | Avignone. 366           |   |
| Officiali d'Ischia. 327          | di M. Rivardo, Bati-    |   |
| Orfino, Cammillo. 26             | sta. 299                |   |
| Giulio . 82.83.96                |                         |   |
|                                  | Rinieri. 98             |   |
| <b>P</b>                         |                         |   |
| •                                | <b>S</b> .              |   |
| Pighino, Monsignore.             |                         |   |
| 189. 395                         | Sala, Jacomo Maria.     |   |
| Podestà di Bolsena . 243.        | 174. 270. 294           |   |
| 252                              | Santi, N. 17L           |   |
| di Gradoli. 332.353              | di San Gelso, Monsis    |   |
| di Ronc <del>iglione</del> . 228 | gnore. 3.t              | , |
| Poggio, Teseriero. 257           | Santa Croce, Prospere.  |   |
| Presidente. 280                  | 362                     |   |
| Principe di Savoja. 53.          | Savello, Onorio. 175    |   |
| <b>74</b> -                      | Sauli, Monsignor. 304   |   |
| di Spagna.75.130                 | di Savoja, Antonma-     |   |
| Priori, e Comunità di            | ria. 397                |   |
| Caprarola. 298                   | Ssondrata, Giulia. 268  | 1 |
|                                  | Dd 2 <i>Si</i> -        | ١ |
| •                                | ·                       |   |
|                                  |                         |   |

| Simoncelli , Antonio .    | 352. 363. 377. 378      |
|---------------------------|-------------------------|
| 202. 308                  |                         |
| di Siviedo , Pietro . 285 | di Lisbona. 13          |
| Sorella del Re di Porso-  | di Perugia. 211.        |
| gallo. T                  | . 243. 246. 283.321.    |
| T                         | 344                     |
| •                         | di Rola. 160. 201.      |
| da Tarano, Paolo. 275     | 209. 212. 288           |
| di Toledo, Francesco.     | di Rustici. 221         |
| 390                       | di Vercelli . 57. 332   |
| Tolomei, Claudio. 188     | Vicario di Montefiasco- |
| Tommasi, Bartolommeo.     | ne . 299                |
| 162                       | Vicelegato d'Avignone.  |
| · <b>v</b>                | 103. 366. 379           |
|                           | della Marca. 23.        |
| di Vega, Don Giovan-      | 54.55.99.101.1024       |
| ni. 403                   | 140. 217. 274. 325.     |
| Vescovo dell' Aquila.     | 405                     |
| 157. 271. 336             | del Patrimonio. 179     |
| di Aquino. 291            | di Viterbo. 248         |
| d' Asti. 174              | Vicere di Napoli. 313   |
| di Bitonto. 324           | Vincenzo, N. 276        |
| di Cesena. 373            | Vitelli, Paolo. 24. 33. |
| di Fano. 80. 84.          | 195. 266. 320. 357.     |
| 86. 88. 90. 238           | 403                     |
| d' Imola . 164.230.       | Ugolino, Cavalier . 300 |
| 263. 281. 285. 348.       | /                       |
| - J J. 3400               |                         |

# INDICE

### DELLE

# COSE NOTABILI

# Contenute in questo Volume.

ABATE di Capri, prodi Afti. a car. 53. l'ottiene. Abbazia unita da Paolo III. alla Ghiefa di S. Natoglia, e perchè. 22 Abbazia dell' Abbondanza da chi desiderata. 305 Affare dell'Inquifizione in Portogallo, risoluto secondo la mente del Re. 8. per opera del Card. Farne fe . Agolante, Scalco del Card. Farnese . 132. da lui raccomandato all' Auditore del Duca Orazio. 249 Alfani, Marcello, antico servitore del Card. Farnese. 242. raccomandato al Vescovo di Perugia. 243. 344. a quel di Cesena. 374. ad Ascanio della Cornia. 343 Alfonfo, Giovanni, raccomandato a Balduino di Monte. 303 -Allegretti, Antonio, gentiluomo Fiorentino, fa-

miliare de Farnesi, race comandato dai Card. al Vicelegato della Marca. 325: lodato. Alonfo, Martino, porta a Roma una Scrittura dell' Imperadore fu l'affare di Piacenza. 125 Altopaício, e fua Commenda accennata. 186. Alvianefi loro lite colla Comunità di Lugnano. Amaseo, Romolo:, lodato, e proposto al / Papa dal; Card. Farnese per Segretario . 261. destinato a quel posto da Paolo-III. 262. raccomandato at Card. Maffeo. ivi. fua eccellenza nelle lettere latine. 261. eletto a Segretario da Giulio III. in luogo del Blo-202. fua Lettura accennata. Ambasciatore di Francia eletto ai governo del Delfino. d' Aras, Monfignore (Gra-: nuels ) confolato dal Dd 3 Card.

Card. Farnele nella perdita del Padre. 360. lodato. 36 I Ardinghelli , Giuliano . mandato dal C. Farnese cose del Concilio. 29. alla Corte dell'Imperadore per l'affare di Piacenza. 101. (pera di ettenerne la reflituzione. 426. ms inutilmente . 412. incaricato di aver la tratta de' grani di Monreale. 238. 394. e la spedizione d'un Monistera Compostellang. 389 Ardinghelli, N. Vescove di Fossombruno , raccomandato del C. Farnese alla Duchessa Madre, e a quella di Urbino. 117. e al Duca fuo marito. 218 Armignae, Giorgio, Cardinale, lodato. 278, bene accolto dal Re di Francia. Arrivabene, Giambatista, raccomandate dal Card. Farnese al Datario del · Papa. 276. al Card. di Monte, e al Presiden-**380** Artiglierie condotte al Cefenatico.

B

Baglione, Braccio, raccomandate dal C. Far-

nele al Duca Orazio, fuo fratello. 296 Baglione, Orazio, raecomandato al Card. Santacroce. 369 al C. di Trente per le da Bertinoro, Lodovico Mastro di camera di Giulio III. 227. fua malattia . 289. fua morte. 291 Bobadilla, fuo zelo in Germania per la Religione. 52. lodaco, e premiato dal Papa. ivi. Boncambi , Vincenzo . ... gente del Duca Ottavio di Parma. 136. rimandato al Papa co' danari · avuti da lui, e perchè. Boni . Andrea , raccomendato dal Card. Farnese al Card. Maffeo. 210 Bozzuto , Annibale, lodato. Breve di Paolo III. at Cb. di Caftagnera, ac-/cennato. Breve di familiarità del Papa scusa i Cavalieri dal servire personalmente la Religione Gerosolimitana. Buonanni , N. Segretario in Roma del Duca Cosimo di Firenze . 404. Buzio, Antonio, mandato dal Duca di Urbino a Paolo III.

# COSE NOTABILI. 427

C

Cantelli , Paolo , gentilnome Remena, raceomandato dal Card. Farnese al Vicere di Napoli. 313 Capilupo , N. agente di D. Ferrante Gonzaga . 259. ragionamento fattogli da Papa Giulio III. ivi Capodimonte, luogo di piacere del C. Farne-Cappello , Bernardo , lodato, e proposto al Papa per Governatore di Fano. Caprarola, palagio super-bo del Card. Farnese nella Contea di Ronciglione . Cardinal d' Augusta domenda un' Abbazia a Paolo III. 47. ringraziato dal C. Farnese. 46 Cardinal Gienense, ringraziato. 35. fue offerte al Card. Farnele. ivi. Cardinal di Monte ( pol Giulio III,) afflitto dalla podagra. 50. fuo difcorso lodato . 51. fue · badie in Francia accen-Cardinal di Silva, Portoghese, domanda al Card. Farnele di fare un Suffraganco nella Chiesa di Maffa. 206. dà una pen-

fione ad Achille della Volta. Carlo V. Imperadore vuol ridurre il Concilio da Bologna a Trento . 5 ed ingerirff nel supremo giudicio delle cole spirituali. 28. come risponde alle proposte del Papa fopra il Concilio. 41. pubblica și Principi di Lamagna la forma dell' Interim . 65.00cupa Piacenza dopo l' assaffinio del Duca Pierluigi. 123. promette di reftituirla. ivi. propone alcune vie d'accor. do. df. vuol' effere informato delle ragioni della Chiefa fopra quel Ducato. 123. e che fiano mostrati gli autentichi al suo Ambasciatore in Roma. 124. propone di dare alla Casa Earnese 40. mila ducati d'entrada, previa la cessione di Parma. 125. va perdendo la falute. 297. non crede delle insidie tramate ai Farnefi . 414 CARO ANNIBALE, Segretario del Card. Farmese, creditore della Camera . 101. mandato per affari a Giulio III. 258. ottiene una pensione sopra un benefizio della Diocesi di Avila . 327 Dd dei-

# 424 INDICE DELLE

della Cafa, Giovanni. Sua orazione per la restituzione di Piacenza, desiderata dal Card. Far-Çastaldo, Giambatista, di grande autorità presso Carlo V. 49. affezionato ai Farnesi. 20 Castellania di Civita cadesiderata da ftellana Marc' Antonio Gatto . 356 Celso, Ascanio, familiare del Card. Farnese. mandato a Giulio III. 151. raccomandato al Card. di Monte. 247. e al Duca di Fiorenza. 388. beneficato dal padrone d'una pensione in Avignone. 103. e della posta di Monterofolo. Cervino, Marcello ( pei Marcello II. ) detto il Card. Santa Croce, va a Roma per le cose del Concilio . 19. confultato dal Card. Farnese per le cose di Piacenza. 265. si ritira al suo Vefcovate d' Agubbio. 369. fua indisposizione. 2951 invitato a Caprarola dal Card. ivi . è chiamato a Roma dal "Papa. ivi. Chiefa in pacifica possessione di Parma, e Piacenza con giusto titolo. 123 Chiesa delle Fontane, di

)

nele . 21I Chiefa di Visco in Porto-. gallo posseduta dal me-Chiusi venuto in balia d' Ascanio della Cornia. Colonna, Cammillo. Sue ., parole a D. Diego di Mendozza. Comunità di Camerino. e fua contumacia per l' Abbazia di S. Natoglia. - 70. raccomandata al Papa dal Card. Farnese, e perchè . Comunità di Canapina, e fua controversia con Valentano. Comunità di Vetralla . e · fuo bifogno, accennato. 170 Conte di Condeianni Vicerè di Calabria. Conte di Sarno, e fua nimicizia con Onorio Savello ,accennata. 199 Cornaro, Andrea, Card. trattenuto in Roma, e perchè. della Cornia, Ascanio . nipote del Card. di Monte, lodato, 39. fi duole del Duca Ottavio, e perchè. 318. e di Paolo Vitelli. 319. acquifta tutto il Chiufi . 342. conduce ii Card. Farnese per una sera a Perugia. 471 da Correggio, Jeronimo, fpe-

ragione del Card.

Far-

# COSENOTABILI. 429

" foedito dal Card. Far- Duca di Ferrara fa intennese a Carlo V. per l' affare di Piacenza . 48. e al Principe di Spagna ( Filippo ) nel suo pas-. faggio per l'Italia. 130. chiamato a Parma da Paolo Vitelli. Crescenzio , Marcello , Card. confolato dal Card. Farnese per la perdita d'un suo nipote . 150. ringraziato . 410. ottiene due beneficj nella Diocesi di Siviglia. della Croce, Monfignor, eletto Vescovo d' Asti . 73. non ammeffo alla possessione dal Duca di Savoja . 72. raccomandato dal Card. Farnese al Granuela. ivi,. al Card. di Trento . 73. e al Principe di Piemonte. 74

ŧ

ı

1

1

D Dandino, Girolamo, Ves-

covo d' Imola (poi Cardinale) Nunzio di Pao-, lo III. al Re di Francia . 17. acquista un' Abbazia, e il favore di quel Re . 146. dà degli avvertimenti al Card. Farnele . 363. ringraziato. 146. 164. 235. 263. 378. 400. Duca d' Alva in che ingannato dalla passione. 40

dere al Papa che Parma è mai guardata. - 320. avvisato dal Card. Farnese del suo ritorno a Roma. Duca di Savoja raccomenda l'Ab. di Capri pel . Vescovado di Afti. 55. . non ammette alla polsessione l'elette dal Pa-Duca di Urbino, chiamato a Roma da Paolo III. e dal Card. Farnese, 5. manda Antonio Buzio al Papa . 20. acquista un figlio maschio. 77. vifitato in Pelaro dal Card. Farnele. 401.

E

Elio, Antonio, Vescovo di Pola . Suo guadagno al giuoco di primiera. 160. scherzo del Card. Farnese sopra di ciò. ivi. aspettato da lui a Gradoli. d'Este, Ippolito II. Card. detto il Card. di Ferrara, protettore di Francia in luogo del Triulzi. 81. regalato di alcuni fagiani dal Card. Farnele. 244. ringraziato. 4. 269. domanda al Farnese un' officio d' Avignone. Estenuazione del corpo dà. vigore allo spirito. 51 Fab-

# 426 INDICE DELLE

F

Fabbrica di S. Pietro di grandiffima fpefa . 111. fua pensione sopra aleusi benefizi del Portogal-107 Fanti quattroceato per la guardia di Parma, deliderati dal Vitelli. Tantuzzi , Ercole , gentiluomo Bolognese, raccomandato al Vefcovo di Perugia. . 347 Farnele, Aleffandro, Cardinale e Vicecancelliere, allevato, e disciplinate da Romolo A-. maleo . 261. prega il Confessore di Carlo V. ad interporfi per le cose del Concilio . 5, e fegg. manda il Cavalier Ugolino in Portogallo . 8. Jeronimo da Correggio al Principe di Spagna. 130. Giuliano Ardinghelli alla Corte dell' Imperadore per la restituzione di Piacenza. 191. fpera poco ne' maneggi di lui, e del Vescovo di Fano . 231. e molto nell' autorità di Papa Giulio III. ivi . di cui vuol sapere tutto il maneggio . 145. ne informa il Duca di Fiorenza. 239. fa provvisione di denari per vettovagliar Parma. 171,

e forg. impegna parte delle fue entrate . 364. manda alcuni capitani di foldatia Parma . 3 27. e fegg. eforta il Duca Ottavio a far 200. farti . 207. suoi debiti . 181. è ricevuto in protezione colla fua Cafa dal Re , e dalla Regina di Francia . 127. 128. infidiato da fuoi nemici . 203. vive dimentico dell'ambizione a Gradoli, ed in altriluoghi dello Stato di Caftro . 329. ove fi diverte colla caccia. 178. 226. e manda in dono a Giulio III. alcumi flarnotti . 178. e quattro fagiani presi da lui. 226. e due some di vino. 241. e de' fagiani al Card. di Ferrara. 244. e quattro flaractti al Card. di Silva . 245. domanda l'affoluzione al Papa di aver trattato col Co. de Pitigliano. 112. ad Afcanio della Cornia la restituzione di alcune arme . 163. raccomanda il Co: Gianfrancesco da Gambara al Card. di Perugia. 139. i fratelli Buffalini al Card. Corna-10. 140. il Capitolo di Colonia al Card. Maffeo . 144. il governo dell' Arcipresbiterato di S. Pie-

3. Pietro all' Arcivessovo di Siena . 143. si rallegra del matrimonio di sua Sorella col Duca di Urbino. 20. con essa . e col marito d' un figlio nato . 77. col . Card. Sermoneta deila nascita d' un nipotino. 270. e del prospero sucsesso delle sue cose in Francia . 271. accusato dall' Imperadore di avere spirito troppo alto, fi giustifica . 413. e col Duca di Ferrara di certo ragionamento .. 62. e col Card. di Tornone di non averli scritto. 330. cerca un cavallo Turco per donarlo all' Imperadore . 162. defidera di rivedere la Corte di Francia . 278. va a Pefaro a veder la Sorella, e il Duca di Urbine . 401. poi a Parma . 403. torne a Roma dopo una lunga af-Tenzia . 404. di nuovo , a Parma per la malattia del Fratello, e del-La Cognata, AII. ripasta a Roma, benignamente accolto dal Papa. 411. non vuole introdurre abufi nella Cancelleria . 370. fua moderazione. 264 Farnefe, Orazio, Duca di Ca-. ftro . 127. luo viaggio di Francia, accennato. 378

ľ

ì

i

Farmese , Ottavio , Duca di Parma, lodato per la fua prudenza , e vigilanza . 115. propone uno Stato a Balduine del Monte . 236. sjutato da Giulio III. nella difesa di Parma. 258. efortate a guardarfi dalle infidie . 369. procura aver i grani della Mirandela . 290. domanda ajuto al Papa. 316. fua malattia. 408. e guarigione. Farnese, Pier-luigi , Duca di Parma, e Piacenza . Sua morte accennata. Farnele, Ranuccio, detto il Card. Sant' Angelo . follecitato a concorrere co' fuoi ricolti alla provvisione di Parma. 181. e con 3000. fcudi. 342. ne da quattro mila per provvedere i grani . 375. fi abbecca col Card. Farnese a Ronciglione . 224, poi a Gradoli. 282. invitato a S. Fiore dal Cardinal Camerlinge . 345. Farnese, Vittoria, sorella del Card. si marita col Duca di Urbino. so. partorifce un figlio maschio . . 47. desidera aver in affitto Monte Marciano . 156. è visitata in Pelaro dal Card. Farnele. 401 FerFerro, Ottavio, defiderato al governo di Parma . 161. pregato dal Card. Farnese. 336 Florimonte, Galeazzo, Vescovo di Aquino. Sua lettera al Card. Farnefe , lodata . 26t. eletto da Giulio III. per Segretario. 292 Foglietta , Uberto , manda alcune Annotazioni al Card. Farnese. Franciotto, N. Cavalier, non può servire in perfona la Religione. 351. raccomandato al Card. San Giacomo . ivi . al Card. Sant' Angelo. 352. e al Vescovo d' Imola. 353 Frangipane, Curzio, Mastro di camera del Card. Farnese . 310. riceve Papa Giulio nelle case de' Farnen in Roma . 269 Fulgenzio, Gabbriele, da Vetralla, raccomandato dal Card. Farnese al

`G •

lo .

Card. Cornaro . 210. e

al Vescovo Mignanel-

211

da Gambera , Brunoro , ringraziato. 138 da Gambera, Gianfrancesco, amate dal Card. Farnese. 139. nipote del Card. Uberto 222.

è molestato per le decime, e raccomandate al Papa. ivi . al Card. Crescenzio . 227. Abbadia di S. Lorenzo di Cremona. Giardino- de' Farnefi Transtevere. del Giglio, Tommaso, Bolognese, Datario del Card. Farnese. 171. raccomandato all' Auditor de Graffis. 386 Gioja, Gie. Antonio, raccomandato dal Card. Farnese al Vescovo d' Afti . de' Giorgi , Giambatista . raccomandato alla Duchessa di Urbino. **323** Giovio, Paolo, foggiorna a Como, e perchè. 329. invitato a Roma dal Card. Farnese. ivi. fue storie, accennate. ivi . Giulio II. e fua lega, accennata. 124 Giulio III. vuol maneggiare la pratica della restituzion di Piacenza. 143. forma l'Istruzione da mandarfi al Nunzio. 166. postillata dal Card. Farnese. 160. accorda a' Farnesi la tratta de' grani. 167. sospende la commissione data al Nunzio, e perchè. 234 236. provvede Parma con molto dispendio. 257. Iuo ragionamento col

. Capilupo . 259. fi fcu-. sa di non peter ajutar più che fanto il D. Ortavio . 317. entra in tintore per le cose di Parma . 348. promette nuovi : ajuti . 375. fa de? favori al Card. Farnese, benche lontano. , 177. onora le fue cafe in Roma della sua prefenza . 230. ricevuto accuratamente dal Frangipane, Mastro di ca-- mera del Card. 269. perciò ringraziato. 230. tiene concistoro in casa di lui . 324. lo accoglie con molta benignità ternato a Roma. · 411. disegna di andare a Viterbo. 273. sua munificenza, 329. luo Breve contra Brigosos. 175 Gonzaga , D. Ferrante , Viceduca di Milano, tratta una sospensione d' armi col Duca Ottavio : 4. non offerva la capitolazione. 250. ftringe Parma colla fame . 281. fua elettera al Papa, accennata. 285. . accorda il passaggio de' grani per Guaftalla. 286. fue infidie contra i Farnesi . 393 Granuela, vedi Perrenot-· to .

E

: 1

\*

.t

12

Lk

Ė

1

1

T.

Legati del Papa per il bifogno della Germania. . **`^**∡8 . Libertà de' Baroni Roma-Lovianesi, e loro differenza colla Comunità di Lugnano. Luc' Antonio da Terani, imputato d'un'omicidio . 133. è raccomandato dal Card. Farnese al Card. Maffeo . 134. e al Vescovo Mignanello . 135. fi ricovera presso il Duca Opazio Farnese. 175

M .

Macerata, e suo Collegio.

Ma-

# 430 INDICE DELLE

Madama d' Austria ( ciol Margherith Duchessa di Parma ) , e suo viaggie actennato. 137, fuo ritorno a Parma. 180. fum rifentimento con .. Carlo V. 104. file analattia pericolofa . 408. visitata dal Card. Bar-411 nele. Madrucci . Cristoforo . detto il C. di Trento, lodato 29. porta a Roma una Iffruzione per le cost del Concilio . 41. fatica in beneficio della S. Sede, e della Casa Farnese. 44. parte di Roma poco soddisfatto. 69 Maffeo , Bernardino , Card. prende la cura dell'Arcipresbiterato di S. Pietro in affenza del Card. Farnese. 143. 272. ringraziato. Martinengo, Ab. fa buomi officj per le Cafa Farnele. di Malino, Mestigner, eletto Ab. di S. Muria dell' Abbandanza . Card. Farnele con penfione di 400. Scudi. - 206. a petizione del Duea di Savoja . 305. e del Card. de' Medici . 306 Massimiliano Imperadore cede Piacenza alla Chie-Mautizio . N. Segratario

del Cardinal " d' Augufta . 186 de' Medici , Cosmo , Duca di Fiorenza y raccomanda Oporio Savello al Papa . 288. avvifate dal Card. Farnele del suo ritorno a Roma. 404 sle' Medici , Giovanni , dona un cavallo al C. Farnele. di Mendozza, D. Diego, Ambasciatore in Roma di Carlo V. 324. tratta con Paelo III. della riduzion del Concilio. 40. invitato a Gradoli dal Card. Farnese . 18:. consolato per la morte del Granuela. 362. ringraziato. di Mendozza, Francesco. detto il Card. di Coria , lodato , e ringraziato . Mignanello, Fabio, (pei Cardinale ) alla Corte di Cestre col Card. Sfondrato. Ministri di Carlo: V. fanno protesti a Roma per le cole del Concilio. 5 Minorzo, Antonio, raccomandate à D. Cesare Borgia. di Mondragon, Pedro, raccomandato dal Cardinal Farnele al Signe Pietro di Siviedo. 187 134 del Monte, Balduino, fratello di Giulio III.

136.

136. Stato a lui propofro. ivi,
del Monte, Giambatista,
figlio di Balduino. 151
Montemarciano, desiderato in affatto dalla Duchessa di Urbino. 156
Monzio, Stefano ha un
fratello alla Corte di
Polonia. 168. raccomandate al Card. Masseo.

N

ivi .

r.

I

ļ

4

ò

þ

1

1

į

語画語語事

Nicolas, Montignor, tiene avvisato il Card. Farnese delle novelle correnti nella sua affenna dalla Corte. 158. 256. 345.

0

Orlino, Cammillo, Sua prudenza, e diligenza per la guardia di Parma. 26 Orlino. Francesco. Sua lite col Card. Sant' An-283 gelo. Orfino, Giulio, rimandato dal Card. Farnese con nuove istruzioni alla Corte di Cesare. 76. fua speranza di riuscire . Orfino, Niccola, Co. di Pitigliano, parente del Card. Farnele, in contumacia della Chiesa . 112. raccomandato a Giulio III. i Ti . Otone, Antonio, familiare del Card. Farnefe, 200. vuol parrire dal fuo fervizio. 302

•

Pacecco, Pietro, Card. invitato a Gradoli dal Farnele . .154 Palelli., Guido, commisfario della Camera. 157 Palladio, Blofio, Segretario di Giulio III. fue malattia. 261, fua morte. 370 Paolo , Emilio della Marca, raccomandato dal Card, Farnese al Vescovo di Perugia. Paolo III. tratta de'modi di ridurre il Concilio a Trento . 40. non pub condiscendere alle domande dell'Imperadore e perchè . 42. delibera di spedir Legati in Germania. 47. dà una pensione al Bobadilla. 52. fuo dispiacere per la pubblicazione dell' Interim 65. fua allegrezza per la nascita d' un figlio alla Ducheffa di Urbino. 78. torna in buona salute da Tusculano. 87. manda in Sicilia a comprar frumente per l' Anno Santo . 88. ne domanda l'estrazione gra tis giufta la convenzion ne . ivi . risponde ad una

# 472 INDICE DELLE

peradore su le cosse di Přasenza. 122. non approva le proposte di lui. 125. rifervato in tutte le sue cose. 213. solito degnar della fua presenza le abitazion dei Nipoti . 241. e fare onore a' suoi Ministri delle cole fatte. 108. fua parfimonia. 329. fua fepol-294 Parma, feudo della Chiefa. 392, provveduta da Papa Giulio. 257. suo pericolo. 280 Parmigiani, divoti ai Farnesi . Pecci, Pierantonio, beneficato da Paolo III. D. Pedro . Sua domanda inconveniente fatta al C. Farnele. 370 Perrenotto, Antonio, detto il Granuela, bene affetto ai Farnesi . 84. promove la pratica di mettere in cala loro Parma, e Piacenza, 121. fuz indisposizione. 207. fua morte, a60. lodato. 36 I Piacenza, doph la morte del Duca Pier-luigi, vuol continuare nell'ubbidienza del Papa. 123. i Ministri Imperiali se ne impadroniscono. ivi. Piccolomini, Antonmaria, raccomandato al Vicele-

gato della Marca. 101

nna fcrittura' dell' Im-

Pighino , Sebaftiano ( pei Card.) Nunzio di Giulio III. all' Imp. 189. tratta l'affare di Piacenza con molto fervere. 395. ringraziato . ivi. Pignatella, razza di cavalli, lodata. Poggio, Giovanni, (pri Card. ) Teforiero del Papa, rimette la paga al Duca Ottavio . 257. ringraziato. ivi . Prelati di Bologna domandane che le cose trattate a Trento ( nel Concilio ) non s' abbiano a ritrattare. Principe Massimiliano passa per Milano col Card. di Trento. Principe di /Savoja raccomanda al C. Farnese l' Ab. di Capri pel Vescovado di Asti. Principe di Spagna ( per Filippo II.) passa per l' Italia andando in Germania: 130. complimentato da Jeronimo da Correggio a nome del C. Farnele.

#### R

Raglione, Lodovico, raccomandato al Card. Crefcenzio. 345-387 Rangone, Baldaffar, confolato dal C. Faracie nella perdita della madre. 269

Re di Francia ( Arrigo II.) promette la sua protezione alla Cafa Farnele . 127. affezionato al Card. Sermone-255 Re d'Inghilterra : sua differenza col Re di Francia in chi compromes-Regina di Francia, ringraziata, e di che. 129 de' Ricafoli , Pandolfo , raccomandato dal Card. Farnese al Duca di Fiorenza: įΙġ Riformazione domandata ' dall' Imperadore, e da' · fuoi Ministri . 91. si vuol principiare a Roma . ivi . moltiplica Roma notabilmente di popelo l' 88 Anno Santo. , de Rossi, Giulio, fratello del Vescovo di Piacenza. 19. suo viaggio. ivi . de Roffi , Niccold , raccomandato dal C. Farn. al Cardin. di Urbino . de' Rustici , Quiazio , Vescovo , ottiene dal Papa l'esenzione delle Deci-

me. 220. col mezzo del

ivi .

Card. Farnese.

Sala Giacomo Maria nominato procuratore del Card. Farnese. 173 Salviati, Francesco, dipinge una Cappella al Card. Farnese. Santacroce, Prospero, Nunzio di Paolo III. a Fera dinando Re de' Romani . 15. alla Corte di Cefare con instruzioni per le cose di Piacenza. 48. e per affari di Religione. Savello, Jacopo, Card. raccomandato a' Cardd. Maffei e Crescenzio per la spedizione d'una pensione. Savello, Onorio, parente, del Card. Farneig. 288. gli manda in done cani, ed uccelli. 175.imputato di alcuni omicidj. 200. è raccomandato dal Card. Farnese al Card. Crescenzio. 199. al Duca di Fiorenza. 200. al Papa. di Savoja, Antonmaria, ringraziato. Scribanio, Gio. Antonio,

raccomandato dal Card. Farn. al Card. Crespi. 37 Esondratò, Francesco, Card. Iodato da Paolo III. per la sua maniera di scrivere. 31. sua malattia.

e gua-

E e

# 434 INDICE DELLE

36

e guarigione. 119. sua morte, e suoi figliuoli. 268
Sicari rimunerati, e da chi. 43
Spinelli, Niccolò, incaricato della provvisione de' grani per Parma. 216. treva difficoltà per cavarli. 382
Svizzeri, uniti colla Corona di Francia. 28
Surrogazioni nella Sapien-

T

ſe.

za di Roma non ammef-

Tagliaferro , Vespasiano , fua morte accennata. 115 Tancredi , Tancredo , raccomandato dal Card. Farnese al Legato della Marca . 104 de Tarano, Paolo, Locotenente del Vicelegato della Marca . 23. Governatore di Ferme : **382** Tiburzio, Cavalier, familiare del Card. Farnese, mandato a Parma al Duca Ottavio, 185. Tinti , Antonio , raccomandate al Vicelegate della Marca. 102 Tolomei, Claudio, lodate . 188. invitato dal Cardinal Farnese . ivi .

Tommasi, Bartolemmeo, provvede il Card. Farnese di cavalli. 162 di Tornone, Francesco, Card. lodato. 232

#### V

di Vega, Giovanni, Vi, cerè di Sicilia. fua vittoria accennata. 408 Venturi, Marc' Antonio. Agente del Duca Ottavio . 264. mandato al Card. Santacroce. 284 Vescovo dell' Aquila idomanda al Card. Farnefe il governo dell'Arcipresbiterato di S. Pietro. 143 Vescovo di Cracovia manda una medaglia al Card. Farnese. 206 Vescovo di Fano (F. Pietro Bertani, poi Card.) Nunzio di Paolo III. alla Corte Cefarea . 80. maneggia l'affare della restituzion di Piacenza . 94. fuo riscaldamento per l'andata del Pighino, 192, ringraziato dal Card. Farnese. Ugolino, Cavalier, mandato dal Card. Farnese in Portogallo . 8. a Figrenza con commissioni a quel Duca, 239, manda del Trebbiano al Card.

# COSE NOTABILI. 435.

Card. 300. di nuovo inviato al Duca di Fiorenza.

Viniziani ricercati da Paolo III. del loro parere intorno la riduzione del Concilio.

Vitelli, Paolo, lodato per la fua vigilanza.

196. follecita il Card.
Farnese a mandar dena-

١

ri per la guardia di Parma. 342. lo invita colà. 403
Voglia, Ercole', Oratore
della Comunità di Camerimo al Papa. 155
delle Volta, Achille. sua
pensione sopra il Monistero di S. Pietro de
Aquilis. 373

Pag. 29. e 31. di questo Volume, dove si legge Monsignor Giuliano Ardinghelli, dee leggersi Messer Giuliano ec.

IL FINE.